

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III

148
D





### DEVITA,

SCRIPTIS, REBUSQUE GESTIS

# FRANCISCI M. TESTÆ

PRIMUM STRACUSARUM

DEIN MONTISREGALIS PONTIFICIS

#### COMMENTARIOLUM,

italo sermone idem redditum,

AUCTORE J. U. D.

#### SECUNDO SYNESIO,

Abbate Divi Thomæ Pignæ, artium, ac scientiarum Academiæ in Regio Taurinenst Athenæo Socio, aliisque Academiis adscripto.

Ex Typographia D. Francisci Mariæ Pulcii Typographi Magnæ Curiæ Episcopalis, & Illustristimi Senatus, Publica gustoride. ត្រូវ ាក់ ១១១១ និម្សាស្ត្រី ១៩៣៩ នេះ ១៩៣៩ នេះ ១៩

THE WAR THE BEST AND SOME VEST

g officer for Larges

### JOANNI BAPTISTÆ

ALAGONÆ, ET JUSTINIANO,

amplissimo Syracusarum Episcopo, Regique a consiliis.

### SECUNDUS SYNESIUS Felicitatem.



T primum fuisti Syracusanæ Ecclesiæ Sacerdotium, consecutus, quum omnes haberent exploratas ingenii tui dotes, & comperta ani-

mi consilia, quibus intelligebant, quami impense patriam adamares, quo studio rem sacram, & litterariam soveres, exultare gaudio visi sunt. Jam pridem tuarum viriutum splendor longe lateque.

diffusus omnium perstrinxerat oculos, neque summis modo, sed etiam infimis se prodit. Vidimus, quantopere urbis Præfectus; & Magistratum gerentes clarissimi viri, aliiq. Proceres omnes, ac inclytum tuum Canonicorum Collegium, & universi de Clero tam Seculari, quam Regulari de tuo faustissimo adventu gratulati publico sint nomine; quantus omnium ætatum, atque ordinum ad te coneurlus factus sit, & promiscue effusa omnis generis multitudo lita ut urbis mœnia, si natura pateretur, sedibus relictis fuis obviam tibi prodire cupere videreneur; senes; juvenes; pueri, virgines, & matronæ fuum Paltorem scivem fuum videre gestjentes miram voluptatem, amorem, & observantiam ore, oculis, manibusque oftendebant; hee non Militum agmen, quod te honorifice profequeba-

tur; & explofa undique parva tormenta; arque ignez arrificiole concrepantes mas china communem Vafitiam forasi epima pentem indicabant: & metito quident optimo, nam dignitas hac duobus, 182 amplius abhine faculis in Cive, & Pau tricio suo ab Syracufana Ecolesia desiderabatur. Quapropter patere me cum cateris ad te gratulabundum confidentissis me accedere. Ne dedigastos cam obses quentis animi fignificationem ab homis ne tibi devinctissimo exiberi ; que fue facultatis sur. Noli tenuitatem meam intentrom grandantium officia; que te undique zireumstant, contemnere quan doquidem; fiscui justa este de ma dignis tate l'atandi caufa, ea certe justiffima mihi eft, quem that humaniter, & bened vole apud te excepisii. Quid quid in me eft , quantumcumque eft, Præfuli meo

ac Patrono, est jure offerendum, cujus ut studiosus aliquando apparerem, nihil antiquius habui. At vide quid tibi offeram, non quis offeram, egregias scilicet immortalis Præsulis tui amicissimilaudes literarum monumentis confignatas, ut magis, ac magis propagentur, Commentariolum de vita, scriptis, rebusque gestis Francisci Tellæ summi viri, de hac ipsa Ecclesia tua insigniter meriti. Tu ejus indolem exprimis, & ingenium refers; nobis ejus memoriam quotidie renovas, facisque, ut nostra desideria, que in illo expleri haudquaquam potuerunt, in te aliquo tamen modo conquiescant. In sancto religionis cultu tuendo, in sucata pietate penitus delenda, in studiis meliorum litterarum, ac scientiarum excolendis, quibus) neglectis, obbrutescendum esset, jam te vindicem professus es

fuis inhærens vestigiis. Ab ejus norma recte cogitandi, & bene agendi ne latum quidem unguem deflectis, unice ad Dei optimi maximi gloriam spectans? Non cujusque gratia, non metus, non contumeliæ, autroffensiones ullæsoris, animique tui serenitatem turbant, nilque institutæ semel vitæ rationem interrumpit neque judiciorum tuorum religionem unquam impedit, vel pervertit. In omnibus denique laudum suarum te præbes æmulatorem. Tu quidem fanctioris disciplinæ legibus institutus optime intelligis nihil tantopere tibi convenire, quam mortuum Præsulem revereri, quem viventem mirifice dilexisti, ejusque vitam in hac perillustri civitate, amplissimaque Dicecesi, quam ille tam sancte, sapienterque quinquennium temperavit, tamquam exemplar ad imitandum propone-

re. Hoc igitur pro dignitate persona. quam fustines, deberistibil munusoulum conclamant hujus Ecclesiænor ejus beneficiis adauctæ parietes, qui sua adhuc voce, suisque laudibus personant que perfonabunt eternum, & tua conclamat in ejus manes réverentia. Sandtissimam quis ignorat amicitiam tuam cum Francisco Testa, nec non cum Agathino Maria Riggio, & Statella, quem honoris caufa nomino, jam Sýracufanæ Ecclesiæ Archidiacono & Vicario Generali, Cephalidensi Episcopo & Apostolica Legatia, ac Regiæ Monarchiæ Judice 5 acerrimi ; elegantisque ingenii; summærteligionis; ac sapientia viro, qui in omni vita justi, propositique tenax prodvirili integetrime jus dixita tantique ce fecerata quam qui maxime muno 4080 altero pu-1 blico bono natis, in quibus summa erant,

omnia. Franciscus ad religionem, bonasque literas, & disciplinas te in suo veluti sinu educavit, & aluit; intra sanctuarii fines suscepit, sacris initiavit, Sacerdotem inauguravit; in perillustre Canonicorum hujus Ecclesiæ Collegium te adscivit; fidei Quæsitorem delegit, atque ad Episcopatum etiam quasi manu duxit. Agathinus in principe Panormi urbe ab suo latere te divelli nunquam passus est, atque ita tecum agobat; ac tanta humanitate, ut cum homine nedum sibi noto, verumetiam sibi amicitia conjunctissimo agere videretur, tibique viam ad honores, quos jure, ac merito es consecutus, proximam, & veluti compendiariam stravit. Spectata enimvero virtus tua eorum animos tantopere tibi devinxit, quemadmodum gratiæ tantum tibi conciliavit, ut nihil supra, apud humanissimum, &

dignitate Excellentiflimum Sicilia Proregem Joannem Folianium, zquum virtutis Aftimatorem, & vindicem, Habes perro in Prasule Francisco Testa tamquam Episcopalis vita Canona, quem omnes imitentur; quamquam ipse ita te geris in provincia tam gravi, ut aliis exemplo esse possis. Quid utilius litteratis viris, quam litteratorum vivendi, & studendi rationem intelligere? Quid sanctis Præsulibus jucundius , quam aureos fanctorum Przsulum motes tamquam in speculo contemplari? E contra quid erit excogitandum exitii, quid mali, quod non sit prolapsurum in homines, co quod nolunt alios agnoscere, ne se ipsos noscant. Tu vero jam honoris fastigium in patria tenes, sustines ingens onus, jam in arena es, & expectationi, que de te fuit, cumulatissime respondes. Mirum sa-

ne est, in ipsis tui regiminis primordiis quomodo potis es tam multa sapienter aggredi, tam feliciter disponere, & disposita perficere ad Ecclesia tuz decus, & præsidium. Video, quam parcus in dicendo esse debeam. Ni tua modestia prohiberer, mihique certo certius esfet, nihil tibi ingratius accidere, quam tuarum laudum acroama, epistolam, quam decet, conscriberem longiorem Recenserem flagrans wum cujuscumque dissidii inter Diœcelis Ecclesias dirimendi, propagandæque pacis Domini studium sublato intergerino pariete, qui contendentes dividit. Tuam in carminibus pangendis mentis præstantiam , gravem in sacris concionibus eloquentiam, & exquisitam rerum omnium, quas suscepisti administrandas, intelligentiam. Referrem doctorum hominum elogia, quibus exceperunt

pri-

primam tuam Pastoralem Epistolam politiori stylo, gravissimisque sententiis confertam, & edicta ad optimas Decessoris tui celeberrimi Thomæ Marini leges Synodales exarata. Enarrarem încredibilem, qua in Clericorum Seminarium incumbis, vigilantiam, & curam, ex quo jam quifque animo auguratur futurum ( & faxint Superi, quæ tua funt vota!) ut in spem maximam Ecclesiæ succrescentes præstantissimi prodeant Divini Verbi præcones, & strenui Evangelica doctrina propugnatores. Illud tamen silentio prætereundum non est, quod communi sermone percrebuit, fausta omnia, egregia omnia abs te speranda. Omitto quidem stemmata, & imagines, quibus Mœcenatis genus alii jactare solent. Scio prosecto, quid sit de Majorum tuorum gloria, tuæque familiæ claritate dicere, qua ex quoemmque latere nihil clarius esse potest. Mitto Justinianos, mitto Blascum, & Arthalem Alagonam nobilissimo apud Aragonienses genere, amplissimisque rebus gests illustres; & strenuos in primis viros, quorum alteri ab Jacobo, & Federico II. Sicilia Regibus summa imperii, bellique administrandi permissa sur sat, & alter Regni arbiter erat. Verum, ut recte ait Juvenalis philosophica liberate, & publica Centore digna,

Stemmata quid faciunt, quid prodest, Pontice, longo Censeri sanguine, pictosque ostendere vultus Majorum, & stantes in Curribus Emilianos?

Neque tu, in quem unum totius familiæ decora per multos propagata descenderunt, laudibus eges aliunde petitis. Si alii itaque præclara tantum quærunt nomina, quibus thura sacrant, tamquam Diis, ego nomen, & hominem præcla-

rum mihi reperisse videor, cujus splendidissimo nomine veluti scuto tectum. meum opusculum auspicato in lucem prodire queat. Secus incommode mecum actum effet, si illud ad alios attulissem, qui lucubrationes litterarias non pluris æstimant, quam quanti moles ipsa æstimanda videtur. Hactenus habes, quo spectaverim. Et ne te morer pluribus, intelligas velim, cur ad te potissimum confugiam. Hec quum in fidem, & clientelam recipis, tua recipis. Tua enim sunt, quæ tuo foventur patrocinio. Non tibi eruditio, non ingenium ad cognoscendum deest, nec benignitas ad ignoscendum. Nunc te religio arctiore quodam vinculo complexa est, cum in Episcoporum Ordinem te suscepit, suoque jure poscit, ut quæ ad hanc pertinent Ecclefiam, auctoritate tuearis. Vale interim,

& tibi, & nobis vive diu, & Patriæ, & Diœcesis populis, ad quorum salutem, & selicitatem omnes cogitationes contulisti, omnemque operam te navaturum ostendis.

The state of the s

6

#### [XVII]

# STRACUSAN Æ ECCLESIÆ CLARISSIMO CANONICORUM COLLEGIO

### AUCTOR OPERIS

S. P. D.



D'opusculum meum antequam aggrediar, in primis fatear oportet, Clarissimi Viri, tantum animi ad bane Francisci Teste jam amantissimi Prasu-

lis vestri vitam in vulgus proferendam mihi futurum, quantum vobis meam de Ecclesta vestra benemerendi voluntatem probari cognovero. Vos interim non tam cogitate, quid valeam, sed quid velim. Nihil porro de veteri Ecclesta vestra splendore vobis detratum volo, sed plurimum etiam additum ad nominis vestri samam, es ad eam, qua binc sequitur, immortalitatem, si ejus vir-

Tutes enarrandas susceperim, qui pro vobis fuit, non supra vos. Ecclesia vestra, qua antiquitus inter illustriores semper habita fuit , jura , & decora adeo certa suns , ut, qui ea revocare in dubium vellet, id perinde agere videretur, ac si trianguli tres angulos demonstrare prasumeret, non esse duobus rectis equales. Vos in sacrorum Canonum: literis Cardinales (a) estis appellati, non ab incardinatione, ut vocant, Ecclesia, cui addicti fuistis, sed a majori adhasione Episcopo, tamquam Cardini Diacesis, & ab antiquitate, or dignitate Ecclesia vestra, olim Metropolitane, que prima fuit in hoc Sicilie Regno a Divo Petro fundata, Divoque Martiano primo Episcopo gubernata Syracusani Prasules vestri per multum temporis Pallii honorem obtinuerunt ; quandoquidem Pallium olim non erat Archiepiscoporum insigne, sed merito persona, vel Ecclesia dignitati defe-

<sup>(</sup>a) Vide ad calcem pag. XXI.

rebatur, ut in vita Guilelmi II. Sicilia Regis per me vernaculo sermone reddita sav pienter adnotavit do tissimus Antistes Francifeus Testa ( pag. 175. ) . De summis Prasulum vestrorum laudibus ab incunabulis Ecclesia ad hac usque tempora nulla unquam Etas conticescet. Verum ad Ecclesia vestra gloriam nunquam intermorituram confirmandam fatis erit recenfere præclara eorum tantum nomina, qui Collegium vestrum in pra-Sentia component, Sebastianum M. Landolinam Episcopum Medensem , Archidiaconum, Superiore sede vacante Vicarium Generalem Capitularem , Franciscum M. Aretium Decanum, Francisci Testa olim Vicarium Generalem , Cajetanum M. Bonannum Cantorem, Vicarium & ipsum Generalem D. Jo-Sephi Antonii de Requesens laudatissimi Epis Scopi nuper vita functi , Thesaurarium Petrum Zappatain , Petrum Scrofanum Canoni-

corum antiquiorem, piissimi Prasulis Mathei Trigona Visitatorem Generalem, Vincentium Montaltum, Jesephum Blancum, Josephum Francicam, Joannem Grimaldum, Petrum Montaltum alterum , Dominicum M. Gargallum Abbatem Sancti Philippi, & Jacobi, nunc Vicarium Generalem, mentis , animique magnitudine , probatisque moribus nulli secundum : quorum omnium, splendida & generis, & virtutum, doctrina prasertim, ac religionis ornamenta ni videam, cacus profecto essem; unde incredibilem in tota Diæcesi extimationem vobis comparastis. Ingentem satis erit Divorum vestrorum Civium, & Episcoporum numerum, inter quos Sanctus Scephanus III. Summus Pontifex celebratur, referre, qui Ecclesia universa fastos adauxerunt quammaxime, & illustrarum. Proh quales, quantosque Divos! de quibus multa dicerem, si

: 1 3

possem ultra crepidam. Satis itaque dixi, ut intelligatis, cur huic operi, in quo optimi Prasulis imago continetur, a vobis sua vita testibus locupletissimis, co consiliariis etiam patrocinium debeatur, nam honos Prasulis suorum est honos Canonicorum. Hoc unum tamen adijciam, judicim vestrum apud me tanti ese, ut în eo conquestam, co quod vobis probatum erit, omnes homines Christiana pietati, litterisque deditos sucile probatures.

[a] Quod Ganonicorum Decus animadvertit accuratifamus Scriptor, S. Joannes a Capiftrano super tertium Decretalium de Clericis non residentibus cap. quia non-aulli num. 15., ubi recenset Canonicos, qui dicuntur Cardinales, ut Ravennates; de quibus in cap. cam accessifien supera de Constit. aliquos etiam Canonicos Ecclesa Neapolitanz, qui dicuntur Cardinales 71. dissi: Fraternitatem, & aliquos Ecclesa Syracusanz 74. distin: quorundam. Idem adnotavit Tul. Capon. 20m. 3. discept. 227. num. 9. Aliqui dict folene Canonici Cardinales, ut Ravennates, Syracusani, Or Neapolitani, in quibus inter alies sulvet decor Canonicalis diguitatis, ut id ceiam consirmat Summus Ponti-

#### [XXII]

tek Dieus Gregothis Magnus in citato Canone quorumdam, cum ad Joannem Episcopum Syracusarum scripsit,
Magne benignitatis est, si cum (nempe Cossmuns)
in Ecclesam, ubi Subdivconi est suntus officio, Santitias
vestra reducere, asque illic Presbyterum volucrit constitutionere Cardinalem; quod explicavit Glossa in sine ditta
11. dissinti: Fraternitatem: Cardinare, seu Cardinalem constituere ten videtur Bestus Gregorita accepsse; ut Canonicam translationem sensificet. His ad stipulatur Thomasinus de beneficits part: 1. Ilb. 2. cap. 113. num. 6. in



)

•

.

•

.

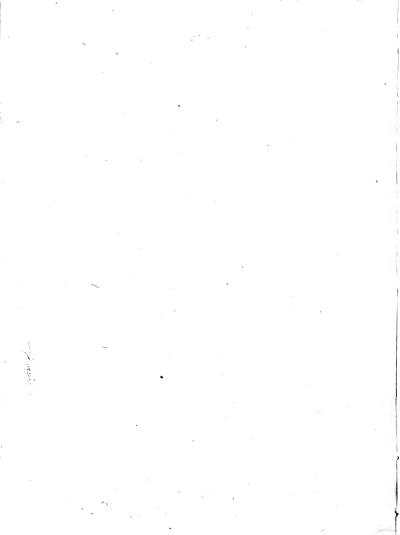

#### ANTONIO BITORINIO

# FRANCISCI

#### Aubi Persis Sage HA. aq

Ocis etenim justum gemina suspendere lance
Ancipitis libræ, rectum discernis, ubi inter
Curreissum, spel cum fallir peden regula vare,
and all i halli Persu Sat.

The last i halli Persu Sat.

The control constraint and interpolation of the control of the contro

REBUSQUE GESTIS

# FRANCISCI,

# EST A.

PRIMUM SYRACUSANI,
DEINDE MONREGALENSIS PONTIFICIS.



Uum immortalis memoriz Przful Fanciscus Maria Testa suos de rebus Federici II. Siciliz Regis Commentarios per mein Italam translatos linguam typis committendos ineunte Anno

MDCCLXXIII. susceperit, quos paullo post acerba ejus mors interpellavit, & nunc Prorex noster amplissimus Folianius illos pro sua in Siculum Regnum, bonasque literas munificentia ad umbilicum perduci, publicamque in lucem prodire jusserit, aliquid de Austoris vita, rebusque gestis, & scriptis delibare, ac lectoribus in antecessum præmittere operæ pretium duxi, ut, si non ejus vultus, corporisque

#### DELLA VITA, DEGLI SCRITTI,

E DE FATTI DI MONSIGNORE

# FRANCESCO

# To E S T A

PRIMA VESCOVO DI SIR ACUSA;

POI ARCIVESCOVO DI MONREALE.



Vendo Monfignor Francesco Testa d'immortal vicordanza in sul cominciamento dell'Anno 1773, preso l'assunto di dare alle stampe le sue memorie storiche delle cose di Eederigo 11.

Re di Sicilia da me volgarizzate, le quali por co dopo l'acerba di lui morte interrappe, ed era comandato avendo l'Ectmo nostro Signor Vicerè Marchefe Fogliani mercè la sua munificanza verso il Regno di Sicilia, e le buone leutere, e be si terminassero, e comparissero alla pubblica luce; bo io riputato pregio dell'opera roccar leggermente alcune cose della vita, de fattive e seriesi dell'Autore, e premetterile inaquae e fattività dell'Autore, e premetterile inaquae e rate

effigiem are insculptant proseram, que illum ignotis notum faciat, meliorem partem, animi scilicet imaginem consignatam literis; testatam

præsentibus, & posteris relinquam .

Francifcus Maria Tefta Herbitæ fiatus eft V. id. mail anno nostre reparata salutis MDCCIV. ex inclyta, & pervetusta familia Pisis orta, que privatis eque, ac publicis laudibus floruit, quum patrem habuisset Josephum Pestam, & Militellium, matrem Elifal betham Falcam. Ejus Pater, vir bonitate morum prope fingulari, nihil habuit antiquius quam ut puer ad avitam familiæ laudem educaretur kuit igitur diberali inflitutus educationes christiano homine , Patricio, & optimo Cive digna; quum par fit fingulas familias, ac liberos, qui eas componunt, iis contineri legibus, que totam respiciunt societatem, ac nationem; quandoquidem, finatio taliqua , vel populus fuis inhititur flarutis, A ilidem & Civitares & & familie, ac Toboles adhæreant necesse eft, ut hac in re rutinam & in cateris!] recte, si de catholicis loquamura ait Auctor operis de l'spinitus legum (lib. 1)463 cap. i. pag 56. de l' Espris des loin). Quomam autem Franciscus in lucem venerat in hoc Siciliæ Regno, iis potissimum fuit imbuthis præceptis; que honestatem, & honoris 4 60 66 ftutratto di loggitori, affinold, se non producto l'efficie del succetto, e del subcorpo in rame scolpista, che noto a chi nol conoscerit renda, la parte perd sua migliore, valera direc l'immagine dell'animo lo lassi avroloro, che oggi vivo-no, ed a posteri scritta se contestata.

Francesco Maria Testa nacque in Nicosia addi 11. di Maggio l'anno di nostra reparazione. 1704. di attica, ed illustro prosapia traente da Pisa l'origine cost nelle private, came nelle pubbliche cofe lodata, avendo avuto per Padre Giuseppe Testa, e Melitello, per Madre Elifabetta Falco. Il di lai; Genitore, nome di bontà di costumi quasi fingolare, niun'altra cofa più a cuore ebbe, che educare oil figliuolo ad onor della famiglia sulle tracce degli avi .. Ebbe dunque educazione nobile, e degna d' uoma cristiano sodi Patrizio, ced ottimon Gittadino: convenevol cofa essendo siche suttente samiglia, a i siglinoli, che le compongono, fiano con quelle leggi governati, che tutta la società, e Nazione riguardano Imperciacebas fesunas Nazione, o Popolo ha i juai Sondamentali flatuti ; a que medesimi convienes checle Gittà, e ogni famiglia, e prole si conformino enninamente, come in cid, [così volesse Dio nel resto!] se parliam de Cattolici , feriffe bene l' Autor dell' with the opestudium ingerunt? cujus leges in Monarchia valent plurimum. Pueri omnes suapte natu-, ra cerei funt in vitium, aut virtutem fle-Si unius deformitas, aut alterius | pulchritudo, ut per ztatem licet, illis demonftretur, flatim a vitio abhorrentes ; ad virtue tem tenellum convertere animum cerneres. Sic Franciscus cognita virtutis pulchritudine ad religionem, ad bonas literas, ad honestas quaque ferebatur, inanes nugas, & crepundia fastidiens. Domi Grammaticorum, ac Rhetorum præceptis leviter quidem imbutus, culpa temporum, una cum germano fratre Ale-. xandro, non antea aureos antiqui Latin auctores capit pervolutare, quam eos cognovisset ex religiofo exculto viro Pedemontano Magiftro Paschale e Carmelitana familia ; qui Herbitam forte fortuna advenerat .. De Alexandro breven hic commemorationem quo que facimus non tam propter ejus languinis, quam animi conjunctionem, & ingenii, quod: admirabile & ipfe naturæ munere fortitus fuerat , morumque \fimilitudinem . Qua propter optimus Genitor ratus in domestico, & umbratili vitæ genere natorum ingenia fuosa: progressus retardari, Franciscum a prima ætate ad persequenda Panormi studia, ac juris prudentiam fibi comparandam miste such po-

opera dello spirito delle leggi lib. 4. cap. 1. pag. 56. de l'Esprit des loix. Perche Francesco era alla luce venuto in questo Reame di Sicilia, fa princi palmente di quelle massime imbevuto. the Ponefla ... I amon dell anore ifpirano; Ic di cui leggi gran forza banno nel Regno Monarchico . Futti i giovanetti per lor natura fono, qual molle cera, pieghevoli al vizio; . alla virtu. Se la deformità dell' uno, o la bellezza dell' altra , secondochè l' età permette, venga loro in buon lume posta, e dipinta, tosto dal vizio lontani, e schivi li vedremmo il tenero animo alla virtu rivolgere. Non altramenti Francesco, conosciuta della virtù la var ghezza, era naturalmente inverso la religione, verso le buone dettere, ed ogn' altra anesta cosa portato, da fastidio preso delle vane frascherie, e fanciulteschi trastulli. Nella casa paterna fu nella grammatica, e nella rettorica per infortunio de tempi insieme col fratello Alessandro leggiermente a dir vero istrutto, ne cominciò a rivolgere gli aurei autori dell' antico Lazio, pria che lume n' avesse da un colto Religioso Piemontese P. Maestro Pasquale Carmelitano, il qual era per avventura in Nicosia capitato. Qui noi facciamo ancora d' Alessandro breve commemorazione, non tanto per la di lui congiunzione del sangue, quan-EVIL.

33.

pote quem fori subselliis aptiorem existimas bat; Alexandrum vero, quem Clericali militiz devovendum destinaverat, in disciplinam Messanensis Seminarii, cui præfunt religiosis & exculti viri e Teatinorum familia, tradendum duxit, ut ea in urbe, que fuit olim scientiarum domicilium, & semper ingeniorum fœcunda mater est, politioribus literis, philosophicis doctrinis, & illa omnium præ; ftantissima facultate, que e celo delapsa divinos mortalibus recludit fapientia thefauros, liberaliter imbueretur. Idque nullo negotio, quum ipsi dicto Patris audientes facerent, quæ vellet . Verum aliter divinitus decretum. Diwino namque confilio factum, ut Franciscus in Ecclesia, Alexander in foro fplendesceret, alter facrorum, alter juris minister: funt utique danda vela, quo quisque natura, seu potius supremi Numinis fertur affictur, is burget no internation de cours infine cut fratella

Alest metro designerand. A till very flyther, we a state of the series o

Erans

Franciscus ideirco, ut divinæ vocationi responderet, ad divinas literas, sacrosque Canones animum adjecit, & jus civile cum Ecclesiastica antiquitate amice copulavit ad facram jurisprudentiam rite sibi comparandam Panormi, quæ altera ejus Patria dici potest, sub infigni viro Canonico Augustino Pantò Antecessore; suisque studiis perpetuam vitæ integritatem conjunxit. Probe chim noverat, quod ajebat Summus Pontifex Lucius III; leges non dedignatas facros Canones imitari, sacrorumque statuta Canonum Principum adjuvari conflitutionibus; ideoque Ecclesiani Romanas leges adoptaffe, suumque ad easdem. composnisse tribunal, quod jus Romanum Civile tot commentationum fructus fuit lilling Populi, qui nactus a natura ingenium ampliffimo fuo non impar imperio alios populos omnes virtute, & Sapientia antecelluit; nesue victos jugo preffit servitutis, sed ab immanitate ad honestatem revocavit. Inter hæe cum doctiffimorum hominum scripta evolvere Franciscus capisset, multaque intellexisset

- into a come mostrator the site as of the c

le vele per quel mare, a cai ciascuno è dalla natura trasportato, o per dir meglio ispirato da Dio.

Il perche Francesco per corrispondere alla divina vocazione si volse diligentemente allo fludio delle divine lettere, e de facri Canoni, e congiunse il dritto Civile coll' antichità Ecclefissica in dolce lega ad acquisiars; come conviene, la giurifprudenza in Palermo. che dir fi può un altra di lui patria, fort to la disciplina del valentuomo Canonico Ago. stino Panto; e unt agli studj suoi una continua integrità di vita. Imperciocche sapeva benei ciò p che dicevadil Someno Pantefice Lucio terzo, che le leggi non ifdegnarano imifare i facri Canonic, le vgli faturi de facri Canoni fono foftentati dalle costituzioni de' Principi, e la Chiefa ha le Romane levgi adottate, e conformato alle medesime il fan Tribunale, perche il dritto Romano Civile fu il frutto di tante meditazioni di quel Popolo, il quale fortito avendo dalla natura un ingegno non inferiore at suo vastissimo impe-ro, superò in valore, e sapienza tutti gli aleri popoli; ne i vinti oppresse sotta il giago della fervició ma dalla fierezza li richide mo all' amanità. Frattania avenda cominciaso Francesco a rivolgere l'opere de più dotti Lung Ba uomi-

SOME.

ex Græcis scriptoribus deprompta, multa ex antiquitate repetita, in Græciam tota mentis acie, ut ita dicam, navigavit, vetusque Latium perlustravit, veteres percurrens historias; quod sine antiquitatis cognitione autonulla, autorudis, & barbara jurisprudentiæ cognitio est. Nil dicam de mirissica ejus in jure siculo peritia, & historia patria, cujus cale lentissimus erat. Quamobrem non miror, quod tum suert in sacris, & civilibus rebus gerundis pietate, & sapientia nulli secundas.

Neque id satis habuit. Itinera instituit per Italiam non inani tanthun visendi obiter studio, quo ceteti vulgo ducuntur. sed ut virorum literis precellentium jucundissimo seu- eretur colloquio, ac diversa hominum nosceret ingenia, & sacram, civilemque prudentiam, nec non reconditiora in omni doctrinae genere sibi compararet, prudentis illius Homerici Ulyssis exemplo permotus, Qui mores hominum multorum vidit, & urbes. Rome præsertim, Pisis, Senis, Patavii, Florentie, Bononie, Genue, Ferrarie, Venetiis, & Mediolani apud amplissimum Magnum Scri-

bam Franciscum Perlongum Siculum cum litz.

Itali, him Sa anna is more color a colorge and be

A 66

ccra-

aomini, e conosciuto, che molte cose eran tratte da Greci scrittori, e molte dall'amtichità ripigliate, navigò con sutta l'acutezza della sua mente, per così dire, in Grecia, e visità l'antico Lazio, le antiche storie scorrendo, perciocchò senza la cognizione dell'antichità, o niuna v'ha, o rozza, e barbara è la cognizione della maravigliosa sua perizia nel diritto di Sicilia, e nella storia patria, di cui era dostissimo. Per la qual cosa niuna maraviglia mi reca, che poi nel governo delle sacre e civili cose in pietà, e sapienza non abbia avuto pari.

Ne di ciè su egli pago. Per l'Italia viaggi intraprese non per vano disio di veder sol di passagio paesi, onde altri comunente son tratti, ma per godere del dolcissimo colloquio de più eccellenti letterati, e per conoscero le diverse indali degli uomini ed acqui-sarsi la sacra, e civil prudenza, e i lumi più ascosi in ogni genere di dottrina a guisa di quel savio Ulisse d'Omero,

Che di molti i costumi, e Città vide ...
In Roma principalmente, in Pifa; in Siena, Padova, Firenze, Belogna, Genova, Ferrara, Vinegia, e Milano pressi il ragguardevole Gran Cancelliere Francesco Perlungo Siciliano uso

teratissimis viris versatus est. Ipsos sæpe adibat, notabatque omnia, quæ eruditionem juvarent, augerentque. Panormum reversus, quum exterorum amor infitum fanguini amorem, & benevolentiæ nexum erga Patriam) & Gentiles suos, suumque in primis Fratrem amantiflimum Alexandrum non imminuisset unquam, aut dissolvisset, domicilium, & ftudia fecum redintegravit'.\ Sacerdos' inaugura" tus ad doctrinam fibi adaugendam, & pietacem verbo, & exemplo in populo promovendam nihil intermisit. Messanam quum dis verteretur; ipfe, & Frater Alexander in familiaribus erant Archimandritæ Silvii Valentis Gonfage, qui fuit pollea Cardinalis mauni nominis, & auctoritatis in Pontificatu Benedicti XIV. Pontificis vere maximi; atque una secum Heliconios colles, & avia. Pieridum loca peragrantes ad eos facros & vulgo ignotos fontes, ex quibus omnis elegantia, omnifque humanitas in vitam hominum fluxic, ex veterum Poetarum cantu incredibilem voluptatem hauriebant. Ipfi, qui jam. Mathemata , quamvis neminel præeunte, & fola menus acie penetraverant, finjus disciplina difficiliora per fefe tanta explicabant perspicuitate, ut Archimandritz, quem quotidie conveniebant, animum semper admiratione

so Letterati. Speffo undava a trovarli ; agui lor detto, e futto notava, onde giovar potesfe, o accrescere l'erudizione. Tornato in Palermo, non avendo in dui l'amor degli stranieri raffreddato giammoi l' amor naturale del fangue, o rotti i vincoli della benevolenza verso la Patria, i parenti, e specialmente in verso il suo amacissimo fratello Alessandro, ripiglio seco il soggiorno, e gli sludji. Promosso al Sacerdozio niente intralascio per accrescersi il sapere, e promuovere la piete colle parole, e coll'esempio nel popolo. Quan-do andava in Messina, egli, e il Fratello Alessandro usavano famigliarmente con l' Archimandrita Silvio Valenti Gonzaga, che fu poi Cardinale d' alto grido, ed autorità nel Pontificato del gran Papa Benedetto XIV; e con esso gli crti colli d'Elicona, e i dissicile luoghi delle Muse scorrendo, a que sacri, e al velgo ignoti fonti, donde logni eleganza. e gentilezza derivò nella vita degli nomini, dal canto degli antichi Poeti incredibil diletto prendevano. Eglino, che già penetrate aveano, sebbene senza maestro; e colla sota acucezza della mente, le Matematiche, per fe stessi con tanta chiarezza le più astruse cose di questa sacoltà spiegavano, che di maraviglia ricolmavan sempre l'animo dell' Archiman-

· 2. 1333

tione complerent. Hinc, quum jam Francisci doctrinæ, & sanctimoniæ sama totam principem Urbem Panormum, & Neapolim pervasisset, brevi sactum, ut Regii Administri Josephi Joachim Montalegri solertissimi Ducis de salas consilio, qui perpolitam quamdam legerat publici juris sactam ejus narrationem historicam celebritatum, quæ Panormi habitæ sunt, quo tempore Carolus regali redimitus suit corona, & optimi Regis voluntate in perillustri Canonicorum Panormitanæ Majoris Ecclesiæ collegio suerit III. Id. Augusti anno MDCCXXXV. cooptatus.

Multi quidem sunt, qui inserviunt Ecclesia, sed pauci, qui primos ordines ducant; quemadmodum, quod Graci proverbio dicunt, multi sunt, qui thyrsum ferunt, sed pauci Bacchi. Quanta igitur laude id muneris obiret, testes sunt Canonici ipsi spectatissimi, & Panormitani Cives omnes, in quorum ore versatur. Ipse statim ad tuenda ejus Ecclesia jura, qua pollebat, legum peritia elucubravit nervorum plenam dissertationem de jure Capituli conferendi Sede vacante Vivandas, aliaque benesicia, qua ad Archiepiscopi collationem pertinent juxta con-

mandrita, il quale ogni giorno andavano e vistare. Quindi essend si già la sama della dottrina, e probità di Exancesco sparsa, e dissula per tutta la Capitale di Palermo, e di Napoli, in breve addivenne, che per consiglio del Regio Ministro Marchesc D. Giuseppe Gioacchino Montalegro Duca di Salas perspicacissmo, che letta avea un' elegante di lui relazione Istorica delle seste, che si secra in Palermo nella incoronazione del Re Carlo, e per volere dell' ottimo Monarca su satto Canonico della chiarissima Metropolitana Chiesa di detta Città addì 11. d' Agosto l'anno 1735.

Molti a dir vero ve n' ha, che servono la Chiesa, ma pochi, che tra primi si
facciano scorta altrui: siccome secondo il proverbio de' Greci sonvi molti, che portano il
tirso, ma pochi Bacchi. Con quanta laude
adunque questa carica è sostemeste, ne son teslimoni gli stessi chiarissimi Canonici, e tutti i
Cittadini di Palermo, che sempre di lui ragionano. Egli tosso per disendere i dritti di
essa Chiesa con quella perizia delle leggi, in
cui assi valeva, compose un essicace, e robusta disservazione del diritto del Capitolo di
conserire nella Sede vacante i benesizi de' Vivandieri, ed altri, che di collazione sono
delle

fuetudinem Sexagesimam octavam ipsius Urbis, ediditque Panormi anno MDCCXXXVI. ex typographia Regalis Collegii Borbonici Nobilium apud Antoninum Gramignani. Fuit anno MDCCXXXVII. 8. cal. Octobris electus Judex Ecclesiasticus Aulæ Concistorialis, & ex Visitatoribus unus in prima visitatio-ne Panormi, & Diœcess sasta ab Clarissimo Archiepiscopo Dominico Rubeo. Interim, si Alexander eius Frater, quem vel æmuli, quanta felicitate in Foro utranique paginam faceret, suspiciebant, breviloquentia delectabatur, quæ sine pigmentis, sine in-volucris, & salebris influeret in aures, animosque auditorum, Franciscus & ipse nitido utebatur dicendi genere, presso, simplici, & gravi : quam gravitatem a simplicitate minime sejunctam in Platonis, Xenophontis, & Herodoti libris admiratus est Demetrius Phaleraus, seu porius Alexandrinus, Theophrasti discipulus, & Dionysius Longinus. Hanc ejus sermonis vim, virtutemque litteraria Respublica statim dilaudavit, ac in lucem prodiere Capitula Regni Sicilia, qua ad illam diem lata sunt, edita Panormi typis Angeli Felicellæ anno MDCCXLI. Eruditam in

dell' Arcivescovo secondo la consuetudine sefsantesima ostava della stessa Città, e la pubblicd in Palermo l'anno 1736. per le stampe del Real Collegio Borbanico de Nobili presso Antonino Gramignani. Fu pure l' anno 1737. add) 24. di Settembre eletto Giudice Ecclesisstico del Concistoro, ed uno de Visuatori nella prima sacra visita, che sece il chiarissimo Arcivescovo Monsignor Domenico Rossi, della Città, e Diocesi di Palermo. Frattanto, se il di lui Fratello Alessandro, che fin gli Emoli amniravano, quanto felicemente nel Foro reggeva a sur senno le cose, dilettavasi del parlar breve, e conciso, che senza liscio, e belletto, senza raggiri, ed asprezze scorreva negli orecchi, e nell' animo degli uditori, Francesco anchi esso usava una maniera di dire tersa, stringata, semplice, e grave: la qual gravità colla semplicità congiunta ne libri di Platone, Senofonte, ed Erodoto ammiro Demetrio Falerco, o per me dire Alessandrino, discepolo di Teofrasto, c Dionigi Longino . Questa di lui sorza , e virsu di scrivere lodo sommamente la Repu-blica delle lettere, tosto che uscirono alla pubblica luce i Capitoli del Regno di Sicilia, èbe si promulgarono sino a quel di, in Palermo per le stampe d'Angelo Felicella l'anno 1741. . C 2 Haî

primo tomo lector habes Auctoris præfationem ad cupidam Sicularum legum juventutem, ac unam & alteram de ortu, & progressu Juris Siculi, & de Magistratibus Siculis luculentam ejus dissertationem. Honorisica commemoratione digni sunt breves sermones italici de Ecclesiatici viri dignitate, ossicio, & statu, quos ad Clerum exercitiis spiritualibus vacantem direxit, ediditque Panormi anno MDCCXLIII. typis Prancisci Valentiæ. In iis germanæ sacræ eloquentiæ candor, & pietas mirum in modum elucescunt.

Quo tempore uti Canonicus inter Deputatos publicæ saluti tuendæ suit adscriptus, italicam exaravit narrationem historicam pestilentiæ, quæ Messanam anno MDGCXLIII. invaserat, ad optimas historiæ leges, edidique in vulgus una cum edictis, instructionibus, & actis publicis ad rem pertinentibus Panormi typis Angeli Felicellæ anno MDGCXLV. Quæ narratio quanti facienda sit, plura ostendunt literatorum hominum judicia, inter quos Canonicus Franciscus Albitius, Eruditissimus Pisanæ Academiæ juris Ganonici Antecessor, Græcis, latinisque literis perpolitus sua Epistola ad me data cal. Februarii superiore anno illam summis laudibus est

Hai nel primo tomo, o Lettore, un erudita prefazione dell' Autore alla Gioventù disiosa delle leggi di Sicilia, e due pulite dissertazioni dell' origine, e avanzamento del dritto Siciliano, e de' suoi Magistrati. Di orrevole commemorazione degni sono i brevi ragionamenti, che c' sece in volgar lingua sopra la dignità, stato, e doveri degli Ecclesiastici, indrizzati al Clero in occasione degli esercizi spirituali, e stampati in Palermo l'anno 1743, presso Francesco Valenza. In essi traluce mirabilmente il candore della vera sacra elon quenza, e la pietà.

Nel tempo, che come Canonico fu tra Deputati della pubblica sanità ascritto, compose in volgar lingua la descrizione della Peste, che invase la Città di Messina l'anno 1743. secondo l'ottime leggi della storia, e la pubblicò cogli editti, istruzioni, ed atti pubblici al proposito appartenenti in Palermo per le stampe d' Angelo Felicella l' anno 1745. La quale descrizione in quanto pregio aver si debba, molti giudizi de letterati il dimostrano, tra quali il Canonico Francesco degli Albizi eruditissimo Professore di dritto Canonico nell' Accademia di Pisa, e assai colto nelle Greche, e Latine lettere in una sua pistola e me dirette ol primo di Febbrajo dell' 21146

prosecutus, atque testatus ab insigni, doctiffimoque viro ejusdem Academiæ Astronomo, & Physico Thoma Perellio propter nervosam, nitidamque scribendi rationem, & physicam doctrinam, tamquam opus vere laudabile magno in pretio habitam, adeoque commendatam, ut nihil omnino sit, quod requiri amplius posse videatur. Hæc ingenii sui excultissimi monumenta Respublica literaria tanta admiratione excepit, ut nemini dubium esset, Franciscum brevi in altiorem dignitatis gradum collocatum iri . Hæc fuerunt. quæ ad ejus observantiam doctos omnes, & Principes Panormi viros alliciebant. Hinc evenisle arbitror, ut ii certatim ejus necessitudinem, & amicitiam summopere expeterent, inter quos potissimum acutæ naris vir Princeps Aragoniæ ex inclyta Naselli Familia. Hic antequam summis splendidissimæ Regiæ Neapolis Aulæ muneribus fungeretur, quotidie Panormi pomeridianis horis eum conveniebat, & e chori subsellio, obitis officiis, secum una in currum ad prodeambulandum excipiebat, ut sapientissimo suo frueretur colloquio . Idem ipse Francisci doctrina, & probitate permotus, dum augustissimi Caroli Neapolis, & Siciliæ Regis, antequam Hispamarum Regna adiret, lateri adhærebat, in cau-

dell' anno scorso, l' ha sommamente encomiata, e m ha fatta testimonianza, che dal sa-moso, e dottissimo Astronomo, e Fisico della stessa Accademia Tommaso Perelli è in grande estimazione tenuta pel nerboruto, e pulito flile, e fisica dottrina, come opera veramente degna di lode, e tanto efaltata, che niente assatto vi sia, che sembri potersi desiderar di più. Questi monumenti del suo coltissimo ingegno siati sono dalla Repubblica letteraria con tanta ammirazione ricevuti, che niuno più dubisava, non susse Francesco fra breve per es-sere a più sublime dignità innalzato. Questi monumenti furono quelli, che soavemente tra-cano tutti i dotti, e gran Signori di Palermo all' offervanza, e stima di lui . Quinci io reputo effere addivenuto, che effi a gara ardentemente bramassero la sua famigliarità, ed amicizia: tra' quali particolarmente fu il Principe à Aragona dell'inclita Famiglia. Nascili, uomo di spirito penetrante. Questi pria d'occupare i primi gradi nella sptendidissima Real Corte di Napoli, ogni giorno in Palermo dopo pranzo andava a trovarlo, e dallo scanno Corale, terminato il Vespro, seco in carrozza il recava suori al passeggio per godere de' suoi sapientissimi ragionamenti. Questo Principe isiesso mosso dalla dottrina, o pros

caussa suit, cur Rex ille litterarum, & litteratorum æstimator, & mœcenas tantum virum & benesiciis, & honoribus cumulasset. Jam porro Franciscus Supremæ Siculæ Inquisitionis Promotor Fiscalis eligitur anno MDCCXLIV. Vicarius Generalis Capitularis Panormitanæ majoris Ecclessæ, in qua jam erat Examinator Synodalis, in ejus viduitate 5. Id. Julii anno MDCCXLVII. destinatur. Qua in Sparta adornanda, quamquam novis rebus ut plurimum studeant homines, nihil tamen novandum ratus veterem retinuit disciplinam, sapienterque ita se gessit, ut aliis exemplo esse potuerit. Verum ampliores eum manent dignitates.

Anno MDCCXLVIII. Syracusarum Episcopus decernitur, & inauguratur. Quæ in ista perillustri Ecclesia, amplissimaque Dioecesi præclare gesterit, publica exstant monumenta. Majoris templi frontis superiorem partemcomplevit. En testimonium inscriptionis lapideæ ab Collegio Canonicorum in hanc sen-

tentiam positie.

e probità di Francesco; mentre e Ravasi al fianco dell' Augustissimo Carlo Re di Napoli, e Sicilia, pria che passasse al governo delle Spagne, fu l' Autore, e la cagione, che quel Sourano, grande estimatore, e Mecenate delle lettere, e de Letterati, ricolmasse un tant'. uomo d'onori, e benefizj. In fatti vià è Francesco eletto Promotore Fiscale della Suprema Inquisizione di Sicilia l'anno 1744. Si defina Vicario Generale Capitolare della Chiefa Cattedrale di Palermo, in cui era dianzi esaminaror Sinodale, in sede vacante addi 11. di Luglio l' anno 1747. Il quale officio a bene amministrare, comeche il più delle volte gli usmini siano da vaghezza di novità tratti, egli però pensando nulla doversi innovare, confervo l'antica disciplina, e con tanto senno diportossi, che potè essere d'esempio altrui. Ma più ragguardevoli dignità l'. aspessano .

L'anno 1748. è fatto, e consecrato Vescovo di Siracusa. Delle cose, che egregiamente, e sapientemente operò in questa assa
illustre Chiesa, e vastissima Diocesi, vi sono
pubblici monumenti. Egli a sinimento, e perfezione recò la parte superiore della sacciata
della Cattedrale: eccone il testimonio dell'iscrizione lapidea posta dal Capitolo di questo tenore.

D

Memoria optimorum Ahtistisum Thoma Marini, & Francisci Testa, quod primus templi frontem hucusque excitaverit, alter persecerit, & ornaverit,

Collegium Canonicorum posuit an: MDGCLIV. Eam lapideis, marmoreisque signis pulcherrimis exornavit, hoc est Deiparæ signo in medio ejusdem frontis, hinc Divi Martiani primi a Divo Petro inaugurati, & missi Syracusarum Episcopi, inde Divæ Luciæ Syracusanæ; & Syracusanorum Patronæ; tum Divi Petri cum hac inscriptione a dextero ante vestibulum latere.

Aposiolorum Principi Fundatori suo Ecclesia Syracusana P.

a lavo Divi Pauli cum Epigraphe.

Apostolo Gentium Hospiti suo

Ecclesia Syracusana P.

Quæ simulacra ab celeberrimo, & præstantissimo Panormitano artisce Ignatio Marabitti exculpta, etiamsi ad oputentius Sacerdotium Metropolitanæ Ecclesiæ Montisregalis translatus inde suisset primæ non oblitus Sponsæ (tanto ejus amore ardebat adhue, ut nullo non dicam exhauriri modo, sed ne minui quidem unquam potuerit) ad eam mittenda anno MDCCLVII. impense curavit,

Alla memoria degli ottimi Vescovi
Tommaso Marino, e Francesco Testa,
perchè il primo alzò sin qui la facciata del tempio

l'altro la perfeziono, e l'adorno, il Collegio de' Canonici pose l'anno 1754. L'ornà di Statue bellissime di pietra, e di marmo: vale a dire della statua della Vergine Madre nel mezzo della stessa primo consacrato, e spedito do S. Pietro Vescovo di Siracusa, dall'altra di S. Lucia Siracusana, e de' Siracusani Protettrice; poi della statua di S. Pietro dal lato destro dinanzi al vestibolo can questa iscrizione:

Al Principe degli Apostoli suo Fondatore

dal manca di quella di S. Paolo con tal Epigrafe.
All' Apostolo delle Genti Ospite, suo

la Chiefa Siracufana pose.

I quali Simulacri scolpiti dal celebratissimo, e valentissimo Artesiae Palermitano sonazio. Marabitti, ancorche al più ricco Arcivesco-vato della Metropolitana Chiesa di Monre-ele sosse quinci trasserito, non dimentica della prima Sposa di tanto amar di quella ancora ardeva, che non si potè in alcun modo, non dirò, cancellare, ma neppur diminuire giammai I curò, che le susserio a sue spese

nihilque ad ipsam cumulate exornandam reliqui fecit. Hinc nemo non intelliget, Franciscum non modo spectasse, quo iverat sed etiam unde exierat. Templum idem, quod ego in præsens habere ob oculos summopere lætor, sacra ditavit supellectile, aras refecit, Seminarium auxit, ut videre est exinscriptione lapidea ibidem posita

Seminarium hoc primum in Sicilia,

ab Joanne Dehorosco. Arze in anno MDLXX. excitatum instauravit, umplisicavit,

bonis artibus, & disciplina exornavit

Episcopium instituit; bonas literas, scientiasque, & disciplinam paullatim labentem instauravit, excoluitque. Utinam Urbem hanc tot laudibus celebrem civium süorum, armis, litteris, rebusque domi, & belli præclare gestis illustrium, nullique in toto terrarum orbe secundam diutius gubernasset! Ipsa avitam æmulata laudem, & in veterem possessionem quodammodo restituta cæteras Siciliæ urbes, ut vividis, acutisque ingeniis, ita divinis

segsmesse anno 1757., e nulla intralasció a renderla compiutamente adorna. Di qui cia-scuno ben comprenderà, che Francesco riguardo non solamente, dove portato si era, ma un cora, donde era uscito. Lo stesso Tempio e chi o godo presentemente di avere dinanzi agliocchi, egli arricchi di sacri arredi, riscevaltari, e amplisco il Seminario, como si può scorgere, da questa iscrizione lapidea ivi posta.

Da Giovanni Dehorosco, & Arze

Francesco Testa ristord, amplifico, di buone arti, e disciplina adorno l'anno 1753. Institui l'Episcopio, le buone lettere, le scient ze, e la disciplina, che andava a poco a poco crollando, restaurò, e coltivolle. Ob susse a Dio piaciuso, schen questa Città per tante lodi famofa de fuoi Cittadini in armi, in lettere, in chiare opere di guerra, e di pace illustri, e senza pari in tutto il mondo, e avesse più lungamente governata! Essa la gloria degli avi emulando, c nella antica sua possessione in qualche modo rimessa, come ne vivaci, ed acuti ingegni, così anche nelle divine, ed umane lettere tutte l'altre Città della Sicilia ovanzerebbe. Ad accrescere il decoro di questa 000 S. E.

10 humanisque literis præstaret. Ad decus hujus urbis pulcherrimæ, cujus nomen idem ac trahere ad quietem fonat, loci natura, & arte munitissima, mari undique clause, augendum hoc unum defiderari videbatur ; novum videlicet exterius majoris templi ornamentum, quod olim fuit Minervæ delubrum, columnis ex albo lapide striatis suffuleum, idem, quod erat, & eft, subinde a Christianis perpolitum, & Nativitati Virginis Deiparæ nuncupatum. Hae in Urbe Divi Philippi Nerii Oratorium in Collegium Divi Caroli Borromai commutavit, potestate eximie sibi sasta a Summo Pontifice Benedicto XIV. suapte sponte, pro ut res postulabat, quamquam Cardinales Sacræ Congregationis Concilii secus decrevissent, ut Cardinalis Silvius Valenti Gonsaga Pontifici a secretis ad eum scripserat. Novum ejus Templum, veteri diruto, excitavit perfecitque: cujus rei teftimonium in has inscriptions habemus : 10 10 11

from - 11 y from the property of hims harbor

one constitution of out the series of a self-series is gradely and stronger and at their ad marketing to the setting of the control of the termination of the term Similar and it waster with a first of

New day of species and

-117

enging is existic to telegrams as our constitution D. O.

vaghissima Città, il di cui nome suona lo stesso che traggere alla quiete, e per natura del fito, e per arce forcissima , bagnata , e chiusa in ogni lato dal mare, questo solo pareva, che si desiderasse, cioè il nuovo esteriore ornamento della Cattedrale, la quale fu una volta il Tempio di Minerva sostenuto da colonne di bianca pietra scanalate, lo stesso, qual era, ed e, da Cristiani di poi rabbellito, e al nascimento della Vergine Madre dedicato. In questa Città commute l' Oratorio di S. Filippo Neri nel Collegio di San Carlo Borromeo per fucalità co' fiocchi, come suol dirfi, concedutagli dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. di moto proprio, secondoche la bisogna richiedeva, benche gli Eminentissimi Cardinali della Sacra Congregazione del Concilio avessero diversamente decretato, come il Cardinate Silvio Valenti Gonzaga: Segretario di Stato del Papa gli aveva seritto. La nuova Chiefa dello steffo Oratorio, demolita l'antica, alzo da' fondamenti, e a perfezione conduse: del che testimonianza abbiame in questa iscrizione. will of the copy which we are a

on the control of the control of the one of the control of the con

4m3 = 5

D. O. M. Cho will be a

Divi Philippi Nerei Oratorium

Episcopo Joanne Capiblanco anno MDCL.

a Franc. & Marg. Degrandi jam fundatum
in Collegium Divi Caroli Borromei
en Diplomate Benedicti Pape XIV.
dato XIII. cal. Decemb. MDCCLI.

Episcopus Franciscus Testa cum commutasset,
ipse codemanno, veteri dirato, novum hoc templum

Divis ambobus dicatum erexit, perfection Quod Jos: Ant: de Requesens

ejus successor consecravit

Adhuc occurfant animis Syracufanorum ejus prudentia, doctrina, modestia, pietas, cated ræque virtutes, de quibus deinceps dicam; nam præclaram in omni vita æquabilitatem, eamdemque mentem retinuit. Quippe qui ad reliquas animi dotes infignem lenitatem, & moderationem animadvertendi in sacros homines addiderat, quum secreto inquireret in aliquem, quemadmodum viveret; non omnibus sidem præstabat, sed spectatæ tantum honestatis, & probitatis viris. Nunquam pro argumento sumebat, quod in disquistione positum erat: æqua lance delationes ponderabat ad caritatis leges, non ad justitiæ rigorem.

A Dio Ottimo Massimo mruo .l' Oratorio di S. Filippo Neri fondato giá fotto il Vescovo Gio: Capobianco l' anno 1650. da Francesco e Marg, de' Grandi, - relavendo Monfignor Francesco Testa mper rescritto del Papa Benedetto XIV. in data de' 19. di Novembre nel 1751. commutato nel Collegio di S. Carlo Borromeo, egli nello stesso anno, atterrato l'antico, questo nuovo Tempio dedicato ai due Santi nos acido fabbrico, e perfeziono: apas da che il suo Successore D. Gius. Ant. de Requesens consecrò poi addì 24. di Febbrajo l' anno 1770. Vive ancora alla memoria de Siracufani si sparano la di lui prudenza, dottrina, umiltà, pictà que l'altre virtà, delle quali diremo poi di mano in mano, poiche confervo in tuita la vita una bella equabilità, ed una mente medefima. Egli , come accoppiate avea all altre doti dell' animo unu segnalata umanità, e moderazione di punire gli Ecclefiaftici, quando contro d' alcuno, fecretamente informavus della maniera di vivere, non a tut--ti presiava credenza ma folo a persone di -provata fede , ce bonta Non ricevea mai per prova ciò che posto era in disputa. Pesava con giusta bilancia le accuse secondo le leggi della carità, e non il rigore della ·Lim is gius

- A. C.

Quemadmodum minus perculled, si navis ad fcylland perius paullum inclinareti, quam ad Carybaim ita in hominibus punicadis minus mall est in clementia, ac denitate quant in favitil, Soaverbitate : Sciebat enimefummo in juse dammam inelle injuriami Si quem deliquisse compererat sejusbe xistimationis mentifque saluti paterna caritate consulebat. Quarum vifturum viventes adhue in itota Svracufana Diœcesi testes sunt tocupletissimin Ab agendo nunquam cessabiri Quotidie rem divinum faciebat, & quascumque poteraticorradere temporis lacinias, & fragmenta, qua cæreris infructuo la depereunt, in pervolvendis insumebat Sanctorum Patrum Gracorum potiffimum Vlibris Summo valane primas ho-Tas , vefperi altimas in effundentis facile precibus supremo Numini tribuebaris at ana; Visitator Regins Ecclesie Carmenin, & -Mehitenfis Reght Junis patronatus delectus vificationem unam laudabiliter comptevit, & alteram laudabiliter non obift; inica pro fua, qua fe geffit prudentia ab Rege rque, ac Summo Pontifice gratia : ne Regia : & Pontifficiz litera offendunt Ipfo fundente Carnhie majoris templi from eleganter perficitur,

giusiaia. Siccome meno perigliosa cosa è, se una nave piega piuttosto, an poco verso Scilla; the inverso Caniddineost nel gastigare gli womini vi ba minor male nella dolcenza, e clemenzo, che nella sevizia, ed asprezza . Imperciocche e supeva, che il rigore soperchia nel giudicare è suna grande ingiultizia. Se avea trovato qualche detinquente, con paterna carità alla di lui estimazione, cal ramedimento insieme provvedeva. Delle quali wirth in tutta la Diocesi di Siratusa ancor vivi fana i testimoni degnissimi di fede . Non cessava dall' operare giammai. Diceva ogni gianio lu Messa, e quanti posea raccorre rio tugli di tempo, e frammenti, che gli altri inutilmente perdono, spendeva in rivolgere libri de Santi Padri, e massimamente de Greci. Di buon mottino la prime sore e nella sera l'ultime dava nel recitan de sacre preci a Dio. XI Eletto Vifitatori Region dalla Chiefa di Catonia, e di Malta, entrambe di Regia Patronato . compit la prima visita lodevolmentos enl'adira avon parin lode a non afeces guadagnatafi per la prudensa resau çui egli si diportò, la grazia del Re egualmente, che del Sommo Pontefice, come appare dalle lettere Reali, e Pontificie. Per suo consiglio si termina elegantemente la sacciata della Cattedra--3 A

& multa ad decorem, & utilitatem ejus Ecclesiæ, ad Bibliothecæ incrementum, ad litterarum, ac scientiarum cultum, quæ ab Caranenfis Episcopi , tanquam Siciliensis dycei Gymnafiarche ; confilio pendent , & nutus optime decernuntur, atque executioni mandantur; ut videre eft ex actis visitationis ab clariffimo, & fummo viro Nicolao Ciafallionio, nune Siciliæ Inquisitore Provinciali, ad unguem latine conscriptis . Syracufis interea, dum in sinu, oculisque omnium ferebatur en cariffimi Fratris fui Alexandri de re publica , & litteraria tam infigniter meriti mortis nuncius illi triftiffimus accidit. Tanti viri, qui recta gressus ad laudem cultioris. jurisprudentiæ via honores non petiit, cum ei paterent, sed consecutus est, quique Judex magnæ Curiæ renunciatus obiit VII. Id. Augusti anno MDCCEINE annos matus XLVIII., memoriam Sicilia tota defievit. Rex ipse Carolus, cui placuisse non exigua laus fuit, per litteras Regii Administri Marchionis Branconis immaturam Alexandrit mortem doluit, doloremque suum Francisco testatum of digined, to grante did it , guid me sinlov

tonely all standard policy facilities

tedrale di Catania, e non poche cose si son decrevate, ed eseguite a vantaggio, e decoro di quella Chiesa, ad accrescimento della Biblioteca, a coltura delle lettere, c delle scienze, le quali dal Consiglio, e volere del Vescovo di Catania, come Gran Cancelliere dell' Università degli Studj di Sicilia, dipendono; come si può vedere dagli atti della visita dal chiarissimo valentuamo Monsignor Niccold Ciafaglione, ora Inquisitore Provincia ale di Sicilia, latinamente a capello foritti In Siracusa frattanto, mentre eglicra l'amore, e la delizia di tutti, ecca gli giunge l' acerbissima novella della monte del suo carissimo fratello. Alessandra delle pubbliche, e letterarie cose tanto benemerito. La memoria di tant' nomo, che per lo diritto fentiero della più culta Giurisprudenza alla lode camminando, non chiefe onori conciossiacche ne avesse l'adito apério, ma li consegui, e che fatto Giudice della Gran Corre mort addi 7. d' Agofto l' anno 1753 in età d' anni 48. pianse tutta la Sicilia . Il Re Carlo illesso, dicui l'effere flatoral gradose in grazia non fun picciola dode amper dettera del fua Reale Ministro Marchese Braniani mostro il suo rammarico dell' immatura morte d' Aleffandro, e volle, che fusse a Francesco testificato. -013 Vol.

Anno autem MDCCLIV. Franciscus nosten Montifregalis Archiepiscopus, & supremus in hoc Sicilia regno fidei Qualitor, nunciata Neapoli, vix Decessoris morte vostuapte Regis voluntate, & munere quin abripso Sicilize Prorege de more præsentaretur) extra ordinem fastus . In hujus Ecclesia regimine vigilantissimi Pastoris, Patris amantissimi paus perum , sapientis ecclesiastica disciplina, & litterarum Adfertoris, munifici Dynastæ, & inculpatio, fidiffimique Regi Administri of. ficia religiose explevie. Emproh quanta fides in iis, in quibus religio est! Hic pariter Semina. rinm amplificavit, ornavitque; in cujus rei testimonium lapidea ad Januam extat inscrile ravio este sara bereseriaboniujuda oita Ludovico Torres, quod religioni, O bonis artibus Francisco Testa, quod religionem, & bonas artes Seminar. Gleric. non , ob walke

an ora Chris. MDCCLXXII.

Poètis, probifque viris apud se undique adscitis, magnis propositis stipendiis, politiores litteras, scientiasque tradendas in omnibus sacultatibus, que sacram, civilemque respiciunt societatem, acciliterarias Academias
frequenter habendas curabat, suaque excitabat prascitia, sovebat, se honesta bat prescrica-

Sei Kolgondo poi l'anno 1754 il nostro Francesco su fatto fuori d' ordine Arcivescovo di Monreale, e ad un tempo Supremo Inquisiore di Sicilia gianta in Napoli appenaula nuova della morte dell'. Antecessore, per solo volered, se cheneficio della Revo fenzaele la fuffo Vicereine aveffe ancor fatta secondo il costume la nomina. Nel governo di questa Chiesa hasereligiofamente adempiuti infacei dovere di vigilantiffino a Palsont , di Padro ventri fino de poveri di faggio Difensore dell' Ecclestaffica disciplina : e delle lectore, di munifico Borone, di Ministro irreprensibile, e al Re fedelifinio Ed ab quainta fedetrà in coloro, che ban religione ! Qui ofimilmente camplio, l'e rabbel-Busil Seminario pale in sestimonio di cid banvi que sa iscrizione in ana lapide di mar--monfulla porta del medefino posses e elle aux mices . A. es Tories of College Ludovices perche alla Religione, o alle buone artiil forido rial Cosagaffel Goloofer de Scalis ex perche la Religione, e le buone arti accrebbe. M Seminario de' Cherici coust xo " anno dell' Era Criffiana 17721 pofe. Fatti da ogni parte a fe venire con grandi Aipendi dotti, e probi uomini, procurdod che fassero insegnate le più pulite lettere y e le feionze in tutte le facoltà, che risguardano la sa-MISSING. cra.

tiora musarum penetralia quandoque & ipse subibat græcis literis, latinis, & italis eruditus. Bis in fingulos menses pro concione de rebus liturgicis differebat. Collationi casuum moralium semper adfuit. Nobilium Collegium in fuis adibus, & Episcopium adaperuit, quo ex tota Sicilia optimæ spei juvenes frequentissimi confluebant, unde sanctiorem disciplinam, bonasque literas in Regnum universum propagavit .. Ecclesiæ suæ jura tutatus eft cum in cateris, tum in causa contra Monachos Cistercienses Oppidi Parci, in qua agebatur, utrum illa Paræcia, fuique Populani ad facram pertinerent Archiepiscopi Montisregalis jurisdictionem , an ad Regium Cappellanum , ut Monachi dictitabant, an posset Archiepiscopus ipse curam animarum aliis, præterquam iisdem Monachis, committere . Maximi Tquidem momenti fuit & filla caufa eum inter, ac Monachoss Gregoriani Coenobii Sancti Martini de Scalis ex Ordine Divi Benedicti agitata, ut videre est ex rationibus ab ipsomet Præsule exaratis, aliisque scriptis anno MDCCLIX. typis editis, quibus clare evincitur, Spuria Confultationi ab adversariis conficte Cardinalis Farnessi Archiepiscopi nomine sidem merito de-- 2 for stronger she can only in the same s. ta-

€15 €

negau-

era, e sivil società; è che si facessero tratto tratto letterarie Accademie, le quali animava, nutriva, ed onorava colla sua presenza. Qualche volta anch' egli introducevasi ne' più seereti ricetti delle muse, nelle tre lingue erudito Greca, Latina, e Toscana. Ogni mese due volte anch' esso nell' Accademia recitava disservazioni licurgiche; assisteva sempre alle conferenze morali. Aprì un Collegio a' Nobili nello stesso suo palagio, e l'Episcopio a Giovani d'oneste samiglie, e d'ottime speranze, dove da tutta la Sicilia a folla concorrevano; onde in tutto il Regno e' propago le buone lettere, e la disciplina più santa. Difese i diritti della sua Chiesa come nell' altre, così nella causa sostenuta contra i Monaci Cisterciensi del Parco, nella quale trattavasi, se quella parrocchia, e i suoi par-rocchiani appartenessero alla giurisdizione spirituale dell' Arcivefcovo di Monreale, o al Regio Cappellano, come andavano i Monaci dicendo; e se l' Arcivescovo istesso commettere ad altri, fuorche ai Monaci, la cura dell' anime poteffe. Di sommo momento ancora fu la causa agitata tra esso, e i Monaci Benedittini del Monastero Gregoriano di S. Martino delle Scale; come si pud redere dalle ragioni da lui medesimo scritte, e daenegandam; quemadmodum altera causa, in qua sibi, suisque successoribus vindicavit Protonotarii. & Protomedici jurisdictionem adversus contendentem Carini Principem, qui hac arbitrabatur jura aquista in concessione Oppidi Montisleporis sibi sacta sede vacante, atque cum hac in re, tum in cateris secum una transegit, ea nimirum lege adaucti Canonis & obedientia ac sidelitatis ab ipso Oppidi Magistratu in quolibet quinquennio sibi, prestanda.

Ecclesiæ suæ reditibus incrementa dedit ad decem usque & sex mille aureos. At tenui ipse usus cultu, ingentes sui Archiepiscopatus opes in egenos, & templa essundebat. Prægrandem Lampastam ex argento aræ majoris suæ Cathedralis Ecclesiæ in ampliorem formam, & elegantiorem Romæ de integro conslatam, miris cælaturis, & cornucopiis adauctam voluit. Argenteum Altare, cujus lapidem ipse consecravit, tam assare, cujus lapidem ipse consecravit, tam assare, semoto ligneo, posuit, ut materiam superaret opus, & Ecclesiæ magniscentiæ, ac dignitati responderet; in cujus liberalitatis motoria.

numen-

e dagli altri documenti stampati l'anno 1759; onde chiaramente convince effere appocrifa la Consulta contraffatta dagli avversarj sotto il nome del Cardinate Arcivescovo Farnese; siccome l'altra canfa; nella quale e vendicò a fe, ed à suoi Successori la giurisdizione di Protonotaro ; e Protomedito contra il. contendente Principe di Carini , il quale ris putava dvere questi diritti acquistati vella concessione della terra di Mantelepre stata a sefacta nella fede vacante, e come in quefta; così negli altri articoli fece seco transazione col patto dell' aumento del Canane, e dell' obbedienza, o fedeltà da prestarsegli ogni cinque anni dallo stesso Magistrato della terna. Le rendite della suz Chiesa accrebbe sen no a sedecimila scudi di più . Egli però un tenue per se mantenimento usando, l'ampie rice chezze del fao Arcivescovoto a larga mano effondeva ne poveni; e nelle Chiefe. La fopraggrande lampana d'argento dell' altar maggiore della sua Cattedrale volle in più um-, pia forma, e più elegante rifatta in Roma, e di maravigliosi bassirilievi, e connucopie accresciuca. Pose nello stesso tempio l'alcare d' argento, la di cui mensa di marmo egli confacrd, di così fine, ed eccellente lavoro, che l'opera superasse la materia, e corrispondes-Se alnumentum, & grati animi testimonium æreum numisma Religiosi Monachi ejus Canonici ex illustri Divi Benedicti Ordine excudi Romæ mandarunt anno MDCCLXXI. Ipse
Ganonicos istos semper in deliciis, habuit :
amantes siquidem redamavit, tantique secit,
quantum eorum religio, nobilitas, doctrina,
& morum integritas postulabat; per cosque
ajebat melius inservitum Ecclesiæ, quam per
alios quoscumque, etsi de Clero Seculari essent, propter severiorem monasticam disciplinam, quam ipsi ab ineunte ætate professi
sunt, constanterque retinent.

Depositum Religionis quamdiligentissime, sancteque custodiebat. Libros quoscumque veneno insectos, ac tetrum spirantes odorem perditissimorum hominum, eosque, etiamsi Poetices leporibus, veneribusque quodammodo conditos, quippe qui in vaniloquium conversi religiosa instituta, moresque despicatui habebant, nec non jocose deridebant, vel publico, quum ad suum descrebantur tribunal, proscribebat decreto, vel inselicibus ustulandos lignis mandabat. Quo purioris Sa-

se alla magnificenza, è dignità della Chie sa, fatto pure in Roma, toltone via quello di legno. Della quale liberalità ad eterna memoria, e in testimonio della lor grata riconoscenza i Religios Monaci di lui Canonici dell' illustre Ordine di San Benedette fecero in Roma coniare una medaglia di bron-20 l' anno 1771. Ebbe sempre mai questi Canonici della sua Cattedrale in sommo pregio, e cari: veramente riamava. egli coloro, che l'amavano, e tanta stima ne fece, quanta la religiosa loro osservanza, nobiltà, dotse trina, ed esemplarità richiedeva; e per effi soleva dire, essere meglio servita la sua Cattedrale, che per altri di qualunque condizio-1 ne si fussero, ancorche del Clero secolare, por la più severa disciplina monastica, che questi banno dalla prima età professata, e continuamente mantengono .... 130 mentos

Custodiva il più diligentemente, che positeva, e santamente il deposito della religione. Tutti i libri velenosi, e di pessimo edare de più traviati uomini, e quelli, benchè
sossito in qualche modo conditi de vienzi, cet
delle grazie poetiche, come rivolti in vaniloquio dileggiavano, e giocosamente deridevano i religiosi instituti, e costumi, o con pubblico decreso, quando erano denunziasi al suo

Tri-

46 cræ doctrina , & disciplina dogmata farta tecta servaret, adversus spiritum licentia. & erroris, qui, uti in exteris graffabatur jam pridem regionibus, ita & in nostras, nescio quonam fato, irrepsit, ac subdole serpit, omnemque religionem radicitus evellere nititur; fumebat foutum fidei , galeam falutis, & gladium spiritus Domini. Istorum futilium ingeniorum nimis effrænem libidinem. compescebat. ne minus cauti novitatum illecebris illecti in errorem, & interitum demergerentur, atque hac in re nunquam fatis pro Supremi Quæsitoris vigilantia cautum. esse credebat. Facultatem ideo legendi vetitos libros non omnibus, sed probis, doctif. que viris caute impertiebatur. Si vero propositiones quasdam Theologicas Nicolai Spitalerii, acris ingenii hominis Brontensis, quæ Panormi acheronta moverunt, edendas anno MDCGLXXH., & propugnandas coram disputationis causa, tamquam in re hypothetica, permisit, id non clanculum, non verfute factum, ut nonnulli dictitarunt, sed Romæ editione facta w & palam obtenta vening delle graie perion some riculti in pani-

logue ding firences e gioer finnence decidence

The Softweets , & coffeents , o con rate

1100

being demand gare to crans dealerstars of Res & ap-

Tribunale, proibiva, o comandava, che fuf-Sero vituperosamente dati alle flamme. A fine di confervare illest i dommi della più pura facra dottrina, e disciplina contra lo spirito di licenza, e d'errore, il quale, tome già dianzi impetuosumente scorreva in regioni straniere, cost anche nette nostre, per non fo quale fatalità , si è di nascosto introdotto, e va maliziosamente serpeggiando ; e di foctlere fi sforza dalto radici cura madreligione, s' armava dello feudo della fede y dell'elmo della salute, e della spada della spirito del Signore: Reprimeva la troppo sfrenata libidine di quelli vani ingegne, acciocche i men causi dalle lusingbe delle novista allestati, non fossero nell'errore, e nella perdizione tratti, e in ciò credeva niuna cautela mai effer bastante alla sua vigilanza di Supremo Inquistore : Eppera la facoltà di leggere i libri proibiti non a tacci, ma a probi , e dotti uomini cautamente concedeva. Se poi e permise, che alcane proposizioni Teologiche di Niccold Spitaleri, Brontese, uomo di sottile ingeyna rele quali mossero Prabisto in Pabermo, fullero stampate l'anno 1772, e di fose nel suo cospecto pen cogione di dispus ta, come in cofa ipotetica, questo non su fatto di nascosto, nè furbescamente, come alcu-421.18 A ni an-

& approbatione summi viri, & in summa luce positi Thomæ Augustini Ricchinii Sacri Palatii Apostolici Magistri, qui postea suam ad Præsulem transmisit apologiam, quam ego ipsismet oculis legi, ut propositiones illas improbabiles, nunquam vero ab Ecclesia damnatas, alias a magni nominis viris, & potifsimum a Cardinali Sfrondato in lucem prolatas evinceret. Nisi notum omnibus esset, cordati hominis existimationem non ex vulgi obtrectationibus, sed potius ex rectæ voluntatis conscientia, & ex virorum honestisfimorum judicio pendere, esset profecto, quod magnopere ex tot rumusculis, sycophantiis, & farcasmis tunc in auftorem conjectis commoveremur. Hac tamen mente Præful erat male recoclum olus, quod ajunt, delicato præsertim hujus sæculi palato haudquaquam objicere. Sed hac hactenus, de quibus nunc domi, forifque altum filentium eft. Pauperes ægrotos per totam urbem, ut suus mos erat etiam in qualibet Diœcesis parte, quum cam perlustraret, semel in singulas hebdomadas invisebat, & paternis verbis, ac præfenti stipe recreabat. Nosocomia, Orphanotrophia, Ginecaa, Montes pietatis instau-

It immerstants will built

1.7 414-

zavit .

ni andarono dicendo, ma coll'edizione di Roma, e colla licenza, e approvazione ottenuta pubblicamente dal grand uomo, ed in gran luce posto P. Tommaso Agostino Ricchini Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, il quale poi mando al Prelato la fua Apologia, ch' io medesimo lessi, per dimostrare, che quelle proposizioni improbabili, non però mai condannate dalla Chiefa, altre volte furon mcfse fuori in campo da uomini di gran nome, e specialmente dal Cardinale Sfrondato : Se tutti non sapessero, che la riputazione di persona assennata non dipende punto dalle garrule voci del volgo, ma piuttosto dalla coscienza della retta volontà, e dal giudizio de più onesti uomini, avremmo certamente ragione di restar commossi da tunti piccoli rumori, menzogne, e scherni allora lanciati contra l' autore. Era però di questo sentimento il Prelato di non ricantarsi queste vecchie, come diconsi, canzoni male sonanti principalmente all' orrecchie delicate di questo Secolo. Ma non più parole di quelle cose, delle quali ora tra noi, e fuori havvi un alto sitenzio. In ogni settimana una volta visitava per tutta la Città, come costumava di fare ancora in ciascuna parte della Diocesi, quand era in visita, i poveri infermi, e con paterne parole, c

ravit. Bisaquini, & Planz Gracorum Oppidanos suos omni vectigali sibi debito exemptos voluit, quorum uni in æternum grati animi testimonium Epistolam Excellentissimi Proregis Joannis Folianii tanta beneficentia laudatoris datam pridie id: Julii anno MDGCLVI. in publicam ediderunt lucem, & alteri Hermetem marmoreum ejus imaginem referentem in conspectu populi ad posteros posuerunt. Neque eos folum, verumetiam universam Diœcesim, quantum ipse potuit, in rebus omníbus adjuvavit . Sacrarum Virginum Claustra optimis temperavit legibus. In Coenobiis Divi Marci, & Brontis Oppidi ad eas communem vivendi rationem veluti postliminio revocatam invexit , ut., quemadmodum exficcata materia ignem facile comprehendit, fic animæ illæ religiosa septæ custodia ab omni vana cogitatione , & terrestri cupiditate puræ, ac liccæ ad conjectas ignis Divini flammas totæ exardescerent , pihilque præter Christum Dominum dulce, nihil amabile, nihil expetendum ducerent. lpfas nunquam ægræ valetudinis caussa e claustris egrele, e pronta limofina li consolava. Ristord gli spedali, gli alberghi degli Orfani, i ricetti delle povere Donzelle, e i monti di pietà. In Bisacquino. e nella Piana de Greci, sue terre, esentò que Popolani dalle gabelle, e imposte a se droute, de quali gli uni in eterna testimonianza di gratitudine diedero alla pubblica luce la lettera dell' Eccono Signor Vicerd Marchese Giovanni Foliani, lodator di tanta beneficenza, in data de 14. di Luglio l'anno 1756; e gli altri nel cospetto del Popolo posero un busto marmoreo, che a posteri il rappresentasse. Ne quelli solamente, ma tutta la Dioceste sollevo mai sempre in tutte le cose, quanto gli su possibile. I Chiostri delle Sacre Vergini regolò prudentemente con ottime leggi. Ne' Monasterj di S. Marco, e della terra di Bronte a quelle Monache come a medesimi limiti ricondusse la perduta usanza della vita comune, assinche, siccome alta secca materia agevolmente s' attacea il fuoco, così quell' anime, racchiuse in religiosa custodia, d'ogni vano, e terreno penshero scevre, e pa-re alle siamme loro ispirate del Divino Amore tutte s'accendessero; e niente altro suor di Cristo Signore riputassero dolce, niente amabile, e niente da desiderarsi. Non soffriva mai, ch' esse per motivo di cagionevole saell'LI lute

di; earum Ordinarium a Confessionibus ad annum, & non amplius perseverare in eodem cœnobio sinebat. Quod secus idem esset ac disciplinam de sua sede contra jus,

fasque deturbare . 5

In oppido Parci Cistercienses Monachos ob exiguum eorum numerum, & forte tepescentem disciplinam, fut est infelix hominum conditio potiffimum in paucorum conventu] e paræcia, quam ipsi administrabant, oppidoque removendos curavit, eisque optimos de Clero sæculari suffecit. Statutis temporibus totam suis expensis provinciam lustrabat. Sacris in visitationibus procurationem nunquam, cæteroquin sibi debitam, & ne teruncium quidem exigebat, neque a suis administris quidquam exigendum patiebatur: imo ingentem pecuniæ vim ad levandam populorum inopiam erogabat. Quæ visitationes ex sententia ut procederent, frugique populis essent, facras legationes per ministros Evangelicos curabat peragendas. Harum omnium suæ Dicecesis visitationum acta per me latine conscripta voluit. Suis Edictis, ac epistolis tam italis, quam latinis nihil ecclesiasticæ doctrinæ plenius, nihil suavius, & elegantius; ut illæ

lute uscisser del Chiostro, ne che durasse il loro Confessore ordinario più d'un anno nel-lo stesso Monistero. Il che altramenti una cosa medesima sarebbe, che cacciare contra ogni diritto e ragione dalla sua sede ta disciplina.

Nella terra del Parco proccurd, che ? Monaci Cisierciensi atteso il piccolo loro numero, e forse anche per l'inticpidita disciplina, [ com' è l' infelice condizione degli no mini , massimamente nella radunanza di pochi] fusero dalla Parrocchia, che amministravano, e dalla terra rimossi, e sostitui loro ottimi ministri del Clero, secolare Ne tempi stabilità tutta la Diocesi a sue spese, visitava. Nette sas ere visite non esigeva giammai procurazione peraltro a se dovuta, e neppure un quattrino; ne permetteva, che alcun de suoi Ministri cosa alcuna esigesse: anzi gran copia di danajo spendeva ad alleviare le angustie. e i disagi de popoli. Le quali visite affinche riuscissero felicemente a seconda de suoi desiderj, e a' popoli di profitto, carava di mandare i Ministri Evangelici a compiere le Saere Missioni . Tutti gli atti di queste visite della sua Diocesi volle, che in latino da me scritti fussero. Degli editti, e delle les-tere sue si latine, che italiane non v'ha cosa più santa, o piena più di dottrina ecclefin

funt, quas ad Syracufanos, & Monregalenses typis editas dedit, quum evectus in summum utriusque Ecclesiæ fastigium suisset . Omnia ipse cognoscebat, moderabatur, judicabat , & tam recte , ut lex ipfa , si loqui posset, judicaret. Omni lucri cupiditate vacuus permissa sibi potestate secus, quam decet, nunquam usus est. Colloquium petentibus nullo non tempore se facilem omnibus, ... faciliorem trioboli hominibus, & egenis præbebat. Opem supplicibus ferebat ubique, tenuiores injuria prohibebat, excitabat afflictos, continebat omnes in officio, leges, juraque describebat, & descripta tuebatur: quod optimi Moderatoris munus est. Suz Collegiatæ Ecclesiæ Montisregalis Canonicis deperditos bimestres reditus zre suo compen-Sabat , quo vicem minus dolerent Suam, & alacrius facra obirent officia, eosque suæ liberalitatis beneficiis item cumulabat. Nihil sanguini, nihil parentibus dedit. Quod scilicet neque fanguini, neque suis, nec sibi rationem ullam habebat, nunquam, ut spolium in obitu redimeret, quidquam perfolvere voluit, dum viveret. Amplissimos sa-

and the same of the same

clessassica, no più soave, ed elegante; come quelle sono, che e indirizzo a suoi Dioce-fani di Siracusa, e di Monreale, quando fu alla Suprema Dignità dell' ana, e dell' altra Chiefa innalzato. Per fe medesimo tuti te le cose disaminava, reggeva, giudicava, è con tanta equità, che non altramenti giudicherebbe la legge medesima, se parlar potesse. Scevero d'ogni cupidigia di guadagno non uso mai oltre il dovere della sua autorità. Facile era in ogni tempo a dare udienza, accessibile a tuiti, molto più agli nomini de trivio, e da nulla, e poveri. Porgeva a' sup-plichevoli da per tutto pronto ajuto, i più deboli dall' ingiuria de' potenti disendeva, alleviava gli afflitti, conteneva tutti fra limiti del dovere, flabiliva leggi , e diritti, e stabiliti li sosteneva: che è l'officio dell' ottimo Reggitore . A' Canonici della sua Collegiata di Monreale compensava del suo le rendite bimestri perdate, affinche effi men f dolessero del loro infortunio, e più volenties ri satisfucessero ai sacri doveri dello flato, è ricolmolli similmente de benefizi della sua 17-beralità. Nulla diede al sangue, nulla ai parenti. Perchè appunto niun riguardo avea nè al sangue, nè a' suoi, nè a se medesimo, non volle unquemai pagar nulla, finchè visse, ah mb per-

erant & reliqua de sacris reditibus, quæ suo tempore exigere haud potuit, & proxime exigenda, quibus in animo habebat

per esentarsi dallo Spoglio nella morte. Le rendite grandissime della sua mensa, e dice-va, non esser sue, nè della samiglia, ma bensì patrimonio de poveri, dote della Chiesa, così dil Re-fondatore stabilita, e perciò do-versi a larga mano esfondere nel seno loro. Questa sua causa dello spozlio, comune an-che agli altri Prelati, sostenne fortemente, e cid, che è desiderava, per singolar grazia, ed ottimo giudicio del Sorrano consegui, e congratulossene con seco medesimo, e co suoi po-veri. Quinci pote sare tante grand opere, e magnissiche, e versar tante liberalieà in pro de popoli. Quinci con tante sue spese pote stabilire vendereccio il pane in più gran copia, di maggior peso, e bianchezza, che la scarsezza de viveri, e la condizion de tempi non soffriva anche in quei calamitosi anni, come appunto nel 1762, e nel susseguente, in cui tanta penuria di vettovaglie fi foffrì, che altrove si vide gran moltitudine d': aomini miseramente perire. Se poi negli ultimi giorni di sua vita per la stessa cagion del pane lascid debiti alla sua Città di Mon-reale, lascid pure ressidui di crediti non esatti, e gran somma prossima ad esigersi, con che in animo aveva di pagar tutto. Del resso satti i calcoli del conto di tutto il danajo

omnia persolvere. Cærerum calculis subductis de totius accepti, & expensi ex ære sacro ratione, quam sibi redditam voluit, antequam vita decederet, constitit, creditorem suæ Ecclesse ad æternam beatitatem migrasse, pecuniæ sibi debitæ causa ex ossicio Supremi Quæsitoris, quam egenis erogaverat.

Nulla, quæ optimum Pontificem decent, religionis, pietatisque officia prætermisit. Ad se se colligendum semel in annum sacras de more exercitationes una cum universo Clero obibat in facello Divi Castrensis sui principis templi, de gravissimo animæ negotio follicitus. Non enim eum præteribat, rerum Divinarum commentationibus hominis mentem ali, excitari, ac progredi; fine ipsis relanguescere, retroferri, & in peius ruere, caritatisque ardorem deservescere, nisi quis interdum fe recipiens faces subdat, stimulosque. Choro singulis diebus festis interveniebat. Sacras de rebus Divinis conciones sæpe numero ad populum habebat. Quibus in rebus ejus Homilias, dubio procul, cedro linendas docti viri in litterariis ephemeridibus judicarunt. Nonnullæ jam editæ, plures ineditæ. Utinam in unum colligerentur! Editæ funt Homiliæ de laudibus

najo ricevato, e speso nel tempo del suo Arcivescovato, il quale conto volle a se renduto prima di morire, costò chiaramente, che creditore della sua Chiesa e' trapassava all'eterna vita per cagion del denajo di sua ragione proveniente dalla carioa di Supremo Inquisicore, che speso avea in vantaggio de poveri.

Ni un officio di religione proprio di ottimo Vescovo, niun dovere di pietà intralasciò mai . Per raccogliersi faceva una volta l'anno secondo l'usato gli Esercizi Spirituali con tutto il Clero nella Cappella di S. Castrense della sua Cattedrale, del gravissimo af-fare dell' anima sollecito. Imperciocchè e sapeva, che dalle meditazioni delle cose Divine la mente umana si pasce, si solleva, si avanza, senza queste illanguidisce, torna in dietro, e na di male in peggio, e l'ardore della carità si raffredda, se l'uomo in se rienerato di quando in quando nuove fiamme non v'aggiunge, e nuovi stimoli. Usava soventemente di ragionare delle cose Divine al popolo: nelle quali cose le sue Omelie state fond da dotti uomini nelle novelle letterarie giudicate senza dubbio degne d'esser unte coll'. olio di cedro, vale a dire, di sempiterna fama. Alcune già sono stampate, e sparse, e molte inedite. Volesse il Cielo, che tutte sussere in un

Divi Benedicti, quarum unam typis manda-vit Abbas Cafinenfis D. Petrus Antonius Ca-jetani una cum Canonicorum collegio Monachorum Momisregalis eleganti sua præsa-tione anno MDCCLXV., alteram Abbas item Cassinensis D. Philippus de Cordova, quam Panormitano Archiepiscopo optimo D. Seraphino Filangerio inscripsit anno MDCCLXIX. Prodiit & illa flexanima, & eloquentiæ plena Homilia, quam ut erat Nomini, Majestatique Regum maxime devotus habuit in funere Regiæ Catholicæ Majestatis Mariæ Amaliæ Walburgæ Hispaniarum Reginæ piissimæ; & inserta est italæ descriptioni sunebris pompæ, quam mihi exarandam mandavit, ex typographia Petri Bentivenga Panormi anno MDCCLX. Id quod, dum Panormi degebat Canonicus, & Quæsitor Fisçalis Supremæ Inquisitionis, eloquenti itala oratione jam præstiterat in sunere Philippi V. Hispaniarum Regis. Extat altera ejuschem nitoris de laugdibus Deiparæ Virginis Sanctæ Mariæ, ut dicunt, novæ, aurea corona donatæ in hujus celebritatis descriptione, quam per me italo

in un volume raccolte! Delle slampate due ve n' ha in laude di S. Benedetto; l' una delle quali pubblicd l' Abate Cafinese D. Pierantonio Gactani in un col Capitolo de suoi Monaci Canonici di Monreale, premessa una sua elegante prefazione l'anno 1765; e l'altra l' Abate pur Casinese D. Filippo Cordova, la quale è dedico all' ottimo Arcivescovo di Palermo Monsignor D. Serafino Filingeri l'anno 1769. Usci pure alla pubblica luce quell' altra Omelia di forza, e d' eloquenza piena, ch' Egli, com' era all' augusto nome, e Maestà de Re sommamente devoto, recità in morte della Reale Cattolica Maestà di Maria Amalia Walburya piissima Regina delle Spagne, ed è inserita nella descrizione Italiana della pompa funerale, che a me diede l'incarico di stendere, per le stampe di Pietro Bentivenga in Palermo l'anno 1760. Il quale officio nel tempo, ch' erd in Palermo Canonico, e Inquisitore Fiscale della Suprema Inquisizione, con eloquente orazione Italiana già compiuto avea in morte di Filippo V. Re delle Spagne. Avvi, l'altra di pari nitidezza, ed eleganza, in lande della Vergine Madre S. Maria, come dicono, la Nuova, della corona d'oro fregiata, nella descrizione di questa Solena

4-20-24

sermone expositam, & una cum meo in cami rem Dramatico carmine editam voluit typis Petri Bentivenga anno MDCCLXII. Silentio haudquaquam prætereunda est ejus latina oratio de laudibus Excellentissimi Proregis nostri Joannis Folianii, quum ei prorogatum fuisset Siciliæ imperium, recitata in Accademico conventu a Philippo Nicofia Parisio Collegii nobilium Convictore, & edita fine nomine Auctoris Panormi anno MDCCLVIII., & altera cius latina oratio recitata ab Stephano Oneto Miliaccio nobili ejusdem Collegii Convictore ad celebrandas Regales nuptias Augustissimi Ferdinandi Regis nostri, & Carolinæ Austriacæ Reginæ optimæ edita cum italis, latinis, & græcis carminibus typis Cajetani Mariæ Bentivenga anno MDCCLXVIII., in litteraria Florentina ephemeride summopecommendata eodem anno colum: 679. quemadmodum Homilia italo sermone ab eo conscripta de laudibus Beati Bernardi ex ordine Capuccinorum a Corileone suz Dicecesis vertente anno MDGCLXXIII. edita per eumdem Typographum. Verum non di-Sis, non oratione magis, quam vita, & factis loquebatur: quod pulcherrimum, & vesissimum est dicendi genus. the same of the house property of

lennità, la quale volle, che da me stesa susse in volgar lingua, e divolgata in un col mio componimento Drammatico sopra lo stessi so argomento per le stampe di Pietro Bentivenga l' anno 1762. Non è da trapassarsi sotto silenzio la di lui orazione latina in lode del nostro Eccellentissimo Signor Vicerd Giovanni Fogliani, composta in occasione, cha gli fu prorogato il governo del Regno della Sicilia, recitata nell' Accademica radunanza da Filippo Nicosia Parisi, Convittore del Col-legio de Nobili, e stampata senza nome dell' Autore in Palermo l' anno 1758., e l' altra di lui Orazione latina da Stefano Oneto Miliaccio, nobile Convittore dello stesso Collegio recitata per celebrare le Reali nozze dell' augustissimo Re nostro Ferdinando, e di Carolina Austriaca ottima Reina pubblicata con varj componimenti poetici Italiani, Latini, e Greci per le llampe di Guesano Maria Bentivenga l' anno 1768; siccome l' Omelia italiana da lui composia in laude del Beato Bernardo dell' ordine de Cappuccini di Corleone sua Diocesi, e l'anno 1773. dota alla luce per lo stesso stampatore. Ma non co' detti. e col sermone più, che colla vita, e co satti parlava: che è il più bello, e verace genere del dire .

43.5

Rudem plebem, & tenellam atatem efuriali tempore fidei rudimentis ipsemet imbuebat. Neque in iis tradendis suam tantum præstitit operam, sed etiam celebratissimam illam vernaculo sermone edidit catechesim. jam ter typis impressam, cui ad Clerum, Populumque suum erudiendum frugiseram præmisst epistolam. Quam bene, sapienterque hac in re Præsul noster desudaverit, satis aperte expressit in aureo opere de claris Catechistis Doctissimus Andreas Seraus. Idem dicendum de documentis, & monitis, quæ pertinent ad matrimonii sacramentum, & Christiano homine dignam liberorum educationem editis anno MDCCLXVII. Præibatomnibus, ut Præsulem decet, intaminata vitæ innocentia, confilio, & doctrina. Pro follicita christianæ Religionis cura, & intenso, quo flagrabat, ecclefiastica institutionis studio, quum veterum Exemplarium editionem officiorum suz Diœcesis peculiarium instaurandam curaffet, latina ad Clerum Epistola, vere aurea, monita quædam tam opportuna tradidit de resta Divini officii recitandi ratione tertio edita anno MDCCLXV; ut nil sie congruum magis ad bonam cleri frugem, & Supremi Numinis laudem. Jam anno MDCCLVI.

In tempo di quaresima ei medesimo istruiva la rozza plebe, e la tenera età ne rudimenti della fede. Ne l' opera - sua presid folamente nell'infegnare questi principi, ma pubblicd ancora quel celebratissimo Catechismo nel patrio idiotismo stampato già la terza volta, cui premise ad erudire il suo Clero, e Popolo una lettera pastorale molto profittevole. Quanto bene, e sapientemente in ciò il Prelato nostro siasi affaticato, bastevolmente a chiare note l'espresse nel suo aureo libro degl' illustri Catechisti il dottissimo Andrea Serrao. Non altramenti è da dirsi delle di lui Istruzioni sopra il Sacramento del matrimonio, e l'a educazione de figliugli deand d' nomo Cristiano Stampate l' anno 1767. E' precedena tutti in purità, ed innocenza di vita, in configlio, e dottrina, come a Prelato s'afpetta. Per la follecita cura, che ci avea della religione Cristiana, e per l'inc tenfo amore, che accendevalo, dell' Ecclefiaslica istituzione, curando, che fusse ristampata l'edizione degli antichi esemplari degli officj particolari della sua Diocesi, diede con una lettera latina veramente aurea ab Clero diretta alcuni st opportuni avvertimenti della retta maniera di recitare il Divino officio, stampati la terza volta nell' an-20

manualem item libeum edidetatein usum Confessariorum Monregalensis Diœcesis, in quo optima quæque ad rem collegerat ex Rituali Romano, ex Synodo Dioccesana Cardinalis Montalti, ex Divo Carolo Botromao, & Divo Prancisco Salesio ex Pontificum Conflitutionibus, & Sacræ Congregationis San-Chi officii decretis, ex veteri Boolefite disciplina, & monitis Cardinalis Costal de Torres Montifregalis Archiepiscopi: cui dibto pastoralem suam attexuit epistolam ad Confessarios maximi ponderis, & momenti. Hæc omnia quum faceret , que aliis Præsulibus communia funt, ita tamen pro abimi fui virtute faciebat, ut communia flatim esse desinerent, ejusque propria viderentur . Ego non ejus fortunam, quicum tot sennos vixis admiratus fum , fed fingularemes ordinem ; ingenii magnisudinom, nerum garendarom experientiam, constantiam viras pac quaque mor-Thum perpetuo colam. 15 25 , 500 Cont.

Animum erga beneficentissimum Ecclesia Mon-

no 1769., che nulla v' ba di più dicevole alla buona disciplina del Clero, e alla gloria del Supremo Signore . Già nell' anno 1756. dato avea similmente alla pubblica luce il libro manuale ad uso de Confessori della Diocesi di Monreale, nel quale tutto l'ottimo, che al proposito tornava, avea raccolto dal Ritual Romano, dal Sinodo Diocefano del Cardinal Montalto, da S. Carlo Borromeo, da S. Francesco di Sales, dalle costituzioni de Pontefici, da Deereti della Sacra Congregazione del S. Officio, dall' antica disciplina della Chiesa, e dagli avvertimenti del Cardinal Cosmo de Torres , Art civefcovo di Monreale: al qual libro aggiunse una sua pastorate, ai Confessori diretta, di gran pefo, e momento. Tutte quefte cose facendo, che comuni sono agli altri Prelati, cost però per quella virtu, end era fornito, le faceua, selo coffavan tofto d'effen comani , e fue sproprie fembravano. Io non bo ammirato già la di lui fontuna, con cui viss tant' anni , ma il singolar modo di operane ist ben ordinatos la grandezza della mana se, l'esperienza delle rose, la costanza della vita , na dapa morte uncora laurd in perpen tua nemerazione

Lascid altrest un chiaro testimonio della

regalensis fundatorem Guilelmum cognomento bonum fecundum hoc romine Sicilia Regem literarum monumento marmoribus, areque perenniore luculenter testatus est, suis videlicet de ejusdem Regis vita & rebus gestis quatuor libris editis Monteregalia ex typographia Cajetani Mariæ Bentivenga anno MDCCLXIX. Latine, & recle quidem, hos libros conscripsie, proptereaquod latina lingua latius patet; verum, sut communem fuorum captum non excederent per me in Italam translatos voluit. Argumentum hujusmodi intactum illi, & vacuum decessores sui reliquerunt. An ipse ad unguem, & ad hifrorize & critices leges illud pertractaverit, & exhauserit, jam litterati homines judicarunt, & litterariæ Ephemerides testantur, Florentinæ potissimum doctissimi Joannis Lamii, qui tum in vivie eracy & Therodunenfes que de litteratura Europea judicant. Quid igitur mirum fi tante doctrine patque integritatis vir , tantique confilii in totius Re-MDCCLXII., ac deinceps inter XII. Viros Regni Curatores deputatus fuit, & Admi-nister delectus in alio Regio Magistratu cayente, nequid contra leges, vel usus, vel

fua offervanza, e gratitudine verfo il beneficentissimo Fondatore della Chiesa di Monreale Guglielmo II. Re di Sicilia per soprannome il Buono col monumento delle lettere più durevole de marmi, e bronzi, vale a dire co' suoi quattro libri della vita, e de fatti dello stesso Re pubblicati in Monrea le per le stampe di Gaetano Maria Bentivenga l'anno 1769. Scrisse, e bene veramente, in lingua latina queste libri, perciocebe. la lingua latina a più lontano confine s' esten? de; ma poi, affinche non superassero la comune capacità de fuoi, volle, che da me fuf-fero volgarizzati. Un sì fatto argomento gli fu do fuei Anteceffori lafciato intatto de vol ro. Se regli a perfezione le secondo le legi gi della ftoria, e della critica trattato l'abbia, ed efausto, già i letterati ne furon giudici , e fede ne fanno i giarndli letterari. massimamente di Firenze del dottiffino Gio vanni Lami, che allor vivea, e quelli d' Tverdon, che danno giudizio della letteratura Europea. Qual maraviglia adunque, se un uomo di tanta dottrina, e integrità, di tanto consiglio fornito meritò esser Capo del Parlamento del Regno l'anno 1762; e di poi uno dei dode ci suoi deputati, ed eletto ministro in altro Regio Magistrato, il quale veglia, affinche nul

optimam inflitutionem in rempublicam irrepat . Ille autem in tanta dignitate compofitam semper, facilemque naturam præ se tulit, perpetuam retinuit vitæ continentiam, eamdem intelligendi celeritatem, decernendi confilium, & agendi inter tot curas indu-Ariam. Omnibus Pontificis, & Principis officiis, pietatis functionibus, litterariis lucubrationibus, reipublicæ administrationi vacabat. Rigidæ disciplinæ vir, in fe severus, comis in alios, corpus sine arbitris afflictabat suum. Jam enim ab ineunte adolescentla assueverat humi cubare in cinere, & cilicio. Urbanitatem, ut stoici rectissime arbitrabantur, purabat effe virtutem; ideoque haud rufficam, vel fordidam sanclitatem colebat, ita ut Divorum Antistitum Francisci Salesii, & Caroli Borromai vivam referret imaginem. Vetustæ frugalitatis laudator, & cultor, qui molitiem, & delicias profanis fæculi hominibus exprobrabat, qui aulaa, & elegantiam ab suis ædibus amandaverat, in domo tamen Dei, in facra supellectile, in Sacerdotalibus, & Pontificalibus indumentis, quibus etiam Ecclesiam fuam locupleravita omnem munditiem, luxum, & decora omnia. que religioni congruunt, exoptabat quammait grate suggests a colorest

11.060

nulla nascosamente s'introduca comra le leggi, gli usi, e l'ottima educazione. Egli però in tanta dignità mostrò sempre fuori di se moderata, e dolce natura, serbo perpetua continenza di vita, l'istessa prestezza di intendere, configlio di risolvere, ed industria di operare in mezzo a tante cure. Attendeva a tutti gli officj di Vescovo, e di Principe s'alle funzioni di pietà, a letterarie fatiche, e all' amministrazione delle vose pubbliche. Vomo di rigida disciplina, contro di se severo, cortese in verso altrui, secretamente aspro governo del suo corpo faceva. Impenciocche già fin dal principio di fua giovanezzu erafi avvezzato a dormire fulla nuta terra in cenene, e cilicio. L' urbanità, come pensavano dirittamente gli Stoici, riputava , che fusso virtu, e perciò coltivava santità di vità, non rustica , and fordida por modo, che rappresentava in se viva l'immugine de' Santi Vescovi Francesco di Sales, e Carlo Borromeo. Dell' antica frugalità egli lodatore, e coltivatore infieme, che la mollezza, e le delizie a profani namini del fecalo rimi proverava, che le rappezzerie, e l'eleganza da' suoi appartamenti avea allontanata, nella casa però del Signore, ne sacri arredi, ne. vestimenti Sacerdotali, e Pontificali, de quali an-

xime; ita ut quidquid supremo Numini sacrum erat, argento, auro, gemmisque fulgere videretur : et recte quidem fatentibus omnibus, nusquam melius, quam in Dei cultu, opes collocari. In populis siquidem, qui specie rerum ducuntur, hoc etiam pacto Divinæ Maestatis, Sacrorumque idea est alte figenda. Interim & fratres nostros, & forores nostras, viva Christi templa, alebat; pannosos vestiebat, neque frigore, siti, fameque, non dicam, contabescere unquam, sed ne laborare quidem patiebatur, mulieribusque zrumnosis, puellisque periclitantibus ad victum fibi comparandum, fuamque coercendam licentiam præla dabat textoria; ut domi continerentur, & corpus defatigaretur. Neque id solum in tota sua Diœcesi præstabat, verum etiam pauperibus Syracusanæ primæ fuz Ecclefia , & Panormitana Principis utbis stipis ex ære suo distribuendæ satagebat. Suis verò in ædibus, quas pariter cubiculis adauxit, non ad oftentationem amplitudinis, fed ad familiares, & hospites excipiendos, nihil de vetulta structura, nisi qua rimas agebant, vel fatiscebant, commutavit.

the characters, with

11 4:20

la

1 13

Ad mensam nullum invitare ferine soi lebat, fed libenter, comiterque, adventantes excipiebat. Si parum lautus erat apparatus, boni consulite, ajebat a animus certe est lautissimus. Frugibus, ipse delectabatus, ex aliis escis aliquid leviter delibabat; toto vitæ tempore frigida usus est, & raro post epulas modico vino, ac postremis diebus propter languescentem, stomachum. Cum lætis ad jucundiora deflectebat a cum moencucibus fubmestum, & sollicitum vultum & ipse suimebat . Sacerdotium inter. & Imperium que coires debent, concordiam favit, athores qui rerum Divinatum, bumanarumque vere fapis ens erat .. Que funt \ Casaris : reddebat Cas fari, que funte Dei, Deo aque fummo Pontifici carus, ac Regiu propterea quod cavens, ne unum offenderet, ut alteri placeret, invigilabate un omnia fles iad utriusque l'eges, & sensum congruerent, uni honorista cæ Pontificum , Regum , Gardinalium ad eum miffæ epiftolæ teffantur. Jactet qui velie, Ulvffis armis; quam Ajacis felicius ad Trojum pugnatum, & quam ad honores conreserve dilla . in the landerson

tendi

co lunto era il corredo, contentatevene [ diceva loro]: l'animo coreamente è lautissimo. Egli dilettavasi di frutta, e l'altre vivande leggermente affaggiava; uso di bere acqua in tutto il tempo pobe viffe, e rade volte dopo il cibo gusto poco vino, e negli ultimi giorni per lo flomaco inflevolito. Colle perfone lieve alle più gioconde cose volvevasi, co mesti alquanto malinconoso, è solleciso aspetto prendeva. Nodri concorde amista fra il Sacerdozio, e l'impero, che deono andar coltegati, come colui, che le cofe Divine, ed umane sapeva veramente. Rendeva a Cefare vid, che era di Cefare, e u Diocicid, che era di Dio, caro egualmente al Papa, che al Re; imperciocche guardandosi di non offender l'uno per piacere all'altro, attento fluva, the tutte le sue cose conformi fossoro alle leggi, e al sentimento d'ongrambi, ficcome no fan fede l'onorevoli lettere de Pontefici, de Re, e Cardinali a lui scritte. Vanti chi vuole a sua posta d'essersi combattuto sotto Troja più fortunamente coll' armi di Viisse, che d' Aja-

tendi virtute nequitum eft, clam tendendam esse plagam. Ipse ab omni fallaciloquentia. & hisce artibus liberali homine & facrorum Præside indignis tamquam a scopulo quodam abhorrebat; neque proprium facræ prudentiæ munus arbitrabatur, ut gratiam fibi captaret, os sublinire offuciis, versoriam capere, vel mutare velificationem. Hæc humanæ politices præsidia, si quæ sint, nullo non tempore est detestatus, in sola defixus veritate, qua nihil prius habuit, & antiquius. Nil aggrediebatur temere. Totus ad Dei gloriam, suzque Ecclesiæ splendorem magis magisque speciabat, & ardentiore quidem fludio, quo minus vitæ sibi restare præsentiebat. Ideo majoris templi periftylum vetnstate nuper collapsum opere marmoreo, levigatisque columnis reficiendum suscepit, quod opus inchoatum fato interceptus reliquit. Statis semper diebus oratum Numen Ecclesias adibat; ad Seminarium frequenter accedebat, alumnos ad se vocabat, ut studiorum, morumque rationes exigeret, cunca investigaret, prævideret. Tantopere in eo sibi pla-Polo P over at her is the in it is a

6 C: Lord p va Porce.

cebat.

Ajaces e quando non s'è potuto poggiare colla virtu agli onori, doversi la rete tendere di nascosto. Egli da ogni discorso ingannevole, e da questi artifizj d' uomo bennato, e di Vescova indegni, quasi da scoglio, fuggiva, ne officio proprio della ecclefiaftica prudenza riputava mostrar lucciole per lanterne ad accattarsi grazia, ne prender il vento, come spirava, o mutar navigazione. Quosti, se pur tali sono, ajuti dell' umana politica ha sempre mai avuto in abbominazione, ed orrore, costante, e ferma nella sola verità, della quale niuna cofa ebbe più in pregio, o cara. Nulla intraprendeva inconsideratomente. Tutto inteso era alla gloria di Dio, e al decoro della fua Chiefa fempre piu, e con maggior vivezza di spirito, quanto meno di vita antivedeva restargli. Epperd il porticale del suo Tempio maggiore per lunga età poco innunzi rovinato intraprese à ristorare di fino marmo, e di pulite colonne: la quale opera dalla morte forpreso lascid incominciata. Ne giorni stabiliti andava sempre a pregare il Signore Iddio nelle Chiefe; spesso si portava al Seminario, chiamava a se gli alunni per chieder ragione, e conto degli studi, e de costumi loro, per investigare, e prevedere ogni cosa. Tanto diletto nel suo Semicebat, ut antequam hetali morbo corripèretur requi postea eum e vivis sustulit, exquisitam suam Bibliothecam ad illius commodum ab Pii Ferdinandi Regis elementia relinquendam essagitaverit.

Publica & Civium commodo, & Urbis ornamento fludebat. Veneri, quam dicunt, viam reficiendam, protrahendam longius, arboribus hinc inde dispositis contegendam, alteram fatis latam, ex adverso pofitam, quæ Panormum ducit, fternendam in aspero monte, arboribus item ad norme rigorem consitis, matmoreis fontibus, simulacris sola inferiptionibus ornandam ad elegantiams maximis curavit impensis. Per longos wiarum antiaclus, aques, que desiderabantur, in superiori urbis parte deductas voluit, & fic puellarum honestati, quæ ad inferiora loca aquatum ibant, optime confultum. Si tibi, lector, contemplari lubet compendiariam corporis imaginem, ejusque lineamenta, procera statura, ampla fronte, vividis, & loquentibus oculis, vultus gravitate, ac fusco colore erat, familiaresque sermones urbanis falibus condiebat acutus homo. Ego non paucos animadversi hunquam minus operofos esse, quam cum sunt operofi . At ille , ut de Scipione ferunt, longa consuctudine obtinu-Julio :

feminario prendeva, che pria d'essere dalla malattia mortale sorpreso, la quale poi la vita gli tolse, domando dalla elemenza del Pio Monarca Ferdinando di potergli lascid re la scelta sua biblioteca.

Curava il pubblico comodo de Cictadini, e l'ornamento della Città . Fece ristaurare, prolungare, endialberi da un lato, e l'all tro adombrare la strada , che nomasi di Venero altra affai spaziofa dalla parte opposta; cho conduce a Patermo pospianar fece full aspro durso det monte, adornare d'atberi similmento a dritta norma epiantati, di fortune, simulated, od iscrizioni marmorce elegantemente con somme speson Per lunghi trace ti de gini di vie fece venire l'arque, che mancavano nella parte superiore detta Cittàs e cost oftimamente provvide all' onesta delle danzelle, che ne luoghi infeniori andavano ad anignerlo. Soiti piace, of there ore, contenes plare la suscinta immugine del corpo, e i suo? lineamenti, d'alta flatura era, d'ampiu front te, di vivaci occhi parlanti, di grave affich to, di soscolore, e uomo, qual era, d'aruro ingegno, i fuoi famighiari formoni d'arbant fall, e leggiadri motti condiva. Hojo offervati molti non effir mai meno affaccendavi, che quando sond pieni di faccende. Ma egli, come di BU IO pione

Pol 150

tinuerat, ut ne otium quidem otiose consumeret. Non mensam, non deambulationem vacare lectione patiebatur. Fere semper librum aliquem politioris doctrinæ in manus mihi tradebat, meque vel in curru legentem lubenti andiebat animo. Quasi ingruentem morbum, & proximam mortem præsenssistet, ad Regis Administrum misit Epistolam, qua se ab omni dignitate, & tam amplo sacerdotio abdicaturum Rege annuente scripserat; neque ad victum quotidianum pro reliquo sue viræ, tempore ex tot sue Ecclesiæ reditibus plus viatici petiit, quam quod privato, moderatoque ecclesiastico viro satis esset. Sed frustra

Invadente interim morbo internis doloribus cœpit afflictari, qui diu, multumque
defatigatum corpus extenuarunt. Ægritudinem tamen tam molestam satis æquo, &
forti animo pertulit. Ut plerique omnes vividi ingenii homines, paullo biliosior natura cum estet, ita se ipsum edomuit, ut inditos ignes perpetua patientiæ exercitatione
non compescuisse, sed prope extinxisse videretur. Lectulo depique prostratus, quo decubuerat loco, quin vestes præ doloribus posucrit; multos jacuit dies. Divinum officium,

quum

pione si narra, erasi da lungo tempo avvezzato a neppur consumare l'ore d'ozio oziosamente. Non la mensa, ne il passegio, permetteva, che fusse senza lettura. Quasi sempre mi dava in mano qualche libro di più colta dottrina; e m' ascoltava anche in carrozza a leggere volentieri. Come avesse la soprastante malattia, e prossima morte antiveduta, inviò lettera al Regio Ministro, in cui scriveva di volere col consenso, e licenza del Re rinunziare ad ogni dignità, e a così ricco Arcivescovato; ne domando per vitto cotidiano nel resto del tempo della sua vita di tante rendite della Chiesa, altro, se non quello, che bastar potesse ad un semplice, e privato uomo Ecclesiastico. Ma indarno.

Frattanto assalendolo il morbo, comincid a patire interni dolori, che gli emaciarono il corpo da gran tempo assaticato. Sostenne perd tale infermità cotanto molesta con
lieto, e forte animo. Come son quasi tutti gli
nomini di vivace ingegno, essendo per natura un poco più bilioso, così domò se stesso,
che pareva coll'esercizio continuo di pazienza
avere l'ingenito succo non solo rassrenata,
ma quasi spento. Steso sinalmente sul letticciuolo in quel suo medesimo, in cui s'era
corcato, senzache avesse per li suoi dolori po-

qum per adversam valetudinem liceret , recitabat, aut recitantem audiebat, & imminentem mortem meditabatur, pfallebat; ita ut mihi videretur Cycnea cantatio sub exitu vita. Verbuen guidem anullum protulit, quo dolores, lamentaretur acerbos, ne afflictis, ut ipse ajebat, familiaribus afflictionem adderet. vel molestus esset, nunquam sua animi æquabilitate dejectus; nullum, quo vitæ longioris desiderium oftenderet ; malletque aliud, quam quod Deus ipse, vitæ, nécisque Dominus constituisset; imo : Deum orabat, ut bic ureret, bic secaret, bic non parceret, ut in attenum parceret. Polypo morbo jam dia in præcordiis, & virio jecoris laborans, doloribus profratus, humanarumque rerum tæs dio affectus, elutis animi fordibus, ac petita ab omnibus circumstantibus evenia colloquio, quod lacrymanum vim nobis excuffit, Divinum Christi corpus quasi pro viatico petiit), religiofeque) accepit. Quum denique in postremo viræ agone se constitutum ab fuo-a confessionibus cognovisset, sis nomen Domini benedictum, exclamavio; facro-25 " 1 frances ices rom files ratherizes.

graft fromthe . I se flowdropeto file set ilea lin and in a little of the set ile-

ger I Jahrand ger

tuto deporre le vestimenta, sen giacque molti di. Recitava il divino officio, quando vinfermità gliel permetteva, o ascoltava chi il recitasse, e. l' imminente morte meditava, salmeggiava, che mi parea sentir cantare il cigno verso il fine di sua vita. Niuna parola in vero profferì, che lamento suonasse de' suoi dolori acerbi, per non aggiugnere, come egli diceva, afflizione agli afflitti famigliari, ed effere loro grave, e molesto, senza perder la sua ugualità d'animo giummai; niuna parala, che desiderio mostrasse di più lungamente vivere, ed altro volesse fuor di ciò, che Dio Signore, arbitro della vita, e della morte avelle stabilito; anzi pregavalo di affliggerlo quaggiù, di percuoterlo, di non perdonargli in questo basso mondo, purchè gli perdonasse nell'altro eterno. Avendo già da buona pezza il male del polipo nel cuore s e il vizio nel fegato, abbattuto, rifinito da dolori. e preso da noja delle cose umane; lavate nel sacramento della penitenza le maschie dell' anima, e chiesio perdono ai circo-Stanti con un colloquio , che ci ba fatto a cald ocobi piangere domando, e religiosamente prese il Santisfino Viatico. In fine dal sus Confessore sentendo, che già era nell'ultima agenia, sia benedetto il nome del Si-L 2 -10-1 gnore,

que oleo delibutus, summo suorum luctu, & bonorum omnium mærore diem obiit XVI. Cal. Junii hora decima tertia matutina, ætatis suæ annorum LXIX. vertente anno MDCCLXXIII.

Condito de more balsamis corpore, illud pontificalibus indutum vestibus XIV. Cal. Iunii in magna fuit Episcopii Aula expositum; eique officia mortuorum decantata, & postridie Missarum sacra celebrata. Qua fieri potuit, solemniori pompa elato in majori templo XII. Cal. ejusdem mensis Regii Patrimonii expensis illi parentatum est ; quum ipse pauper, ut vixerat, mortuus sit, & sine testandi, aut disponendi facultate, ut Pontificem decet. In funere orationem de eius laudibus habuit e familia scholarum Piarum vir eloquens Camillus de Maria. Quum justa folverentur, pro suo erga Præsulem amore, & observantia intersuit piissimus Siciliæ Prorex Folianius, suaque præsentia exequias honestavit. In tanto casu dolorem cohibere haud potuit optimus hic, & præstantissimus Princeps, publico bono natus, Regni præfidium, decus, & ornamentum, cujus in rebus agendis confilium præsens, in prosperis moderatio, in adversis animi magnitudo, & virtus spectata in omni genere est. Ipse ut C 126 1 4 fapignore, esclamò; e ricevuta l'estrema unzione, con sommo pianto de suoi, e dolore di tutti i buoni, morì addì 17. di Maggio ad ore 13. di mattina, in età d'anni 69.

volgendo l'anno 1773.

Imbalsamato il di lui corpo giusta il costume, vestito Pontificalmente ai 19. di Maggio su esposto nella gran sala dell' Episcopio, e gli furon cantati gli ossicj de morti, e al dimane celebrate le messe. Colla più solenne. e magnifica pompa, che fusse possibile, portato a seppelliro ai 21. dello stesso mese nella sua Cattedrale a spese del Reale Patrimonio gli furon fatte l'esequie, essendo egli morto, com era vissuto, povero, e senza facoltà di testare, o disporre, come al Vescovo conviene. In sua laude recità l'orazione funebre l'eloquente Religioso delle scuole pic Camillo de Maria. Al funerale intervenne il piissimo Vicere di Sicilia Marchese Fogliani, e l'esequie onord di sua presenza perl'amore, e la stima, che al Prelato portava. In tanta sventura non pote rattenere il dolore quest' ottimo Eccellentissimo Principe, nato al pubblico bene, sostegno, gloria, e pregio del Regno, il di cui pronto consiglio nell' operare, la moderazione nelle cose prospere, e grandezza d'animo nelle avverse, e la virsapiens sapientem, ut integer integrum diligebat, ut pius pietatis cultorem, ut de communi nostra selicitate solicitus de re Sicula optime meritum colebat, ut tota vitæ ratione laudatissimus laudatum Præsulem benevolentia prosequebatur.

Hujus casti Pontificis cadaver in facello sui majoris Templi Divo Benedicto sacro a dextero altaris latere jacet tumulatum. Ita tam illustre, tam splendidum Patriæ, & Siciliæ lumen obscuratum est : Sacerdotium Monregalense prostratum. Quantum præsidii ad humana, & Divina omnia in unius hominis morte amisimus, lacrymarum pleni fatemur omnes. Montifregalis Ecclesia sacrorum Præsidem, Sicilia Religionis Custodem; Respublica litteraria litterarum Cultorem, Pa+ tronum, Parentem optimum amisit. Jacet nunc totius Diœcesis Populus ingentis jacturæ memoria afflictus. Mærent sacrorum Ministri præteritorum memores. Ejulat egentium puellarum, ac viduarum turba. Litteræ, ac disciplinæ tam secura spe deturbatæ sibi metuunt. Ipse vero post obitum non າ ເວລ ຊຸລໄດ້ປະເພັດຄວາດ ຄວົດ ເປັນ ໃຕ້ພວກໄດ້ ຊູ 🛊

tù în ogni genere è nota. Egli come di fapienza, e d'integrità adorno amuva il fapiente, e l'integro, come pio il coltore della pietà, e come follecito della nostra comune felicità avea in estimazione il benemerito delle cose Siciliane, e come lodacissimo in tueto il tenore della sua vita al Prelato degno

d'ogni lode era affezionato. Il Cudavere di questo Santo Arcivesco: vo giace nella cappella di S. Benedetto della fua Cattedrale al lato destro feppolto. Col s) fi è spento il lume cotanto chiaro, e splent dido della Parria, e della Sicilia; l' Arcivescovato di Monreale abbattuto. Quanso di sossegno a tutte le umane; e divine cose nella morte d' un folo perdemmo, cogli occhi pieni, e molli di lagrime tutti lo confessiamo. La Chiesa di Monreale ha perduto il Preside delle cose sacre, la Sicilia il Custode della Religione, la Repubblica letà teraria Pottimo Coltore, Protestore, e Padre delle lettere. Giace ora il Popolo di tutto la Diocefi sulla memoria della gran perì dita afflitto I Sacri Ministri memori de preteriti suoi fatti sono dolenti, e squallidi. Piange la turba delle povere donzelle, e ve-dove. Le lettere, e le discipline da cost bella, e sicura speranza cadute per se stesse te-3 . . . . . mono.

humanis tantum laudibus, sed prope superum voce, ac prodigiis jam celebratur; nec unquam memoriæ ejus deerunt laudatores, dum litteris, & virtuti stabit honos. Neque nos prorsus deseruisse dicendus est, qui commentarium de vita Federici II. Siciliæ Regis, opus persectum ingenio, elaboratum industria nobis reliquit; cujus tot præclare

gesta; scriptaque manent.

Hoc opus posthumum litterati homines non expectarunt solum, sed postularunt. En inter alios quid ad me scripsit Vir clarissimus Hieronymus Ferrius eloquentiæ, & antiquitatis in celebri Ferrariensi Accademia Antecessor suis litteris nuperrime datis Lonzani XVII. Cal. Septem: Proregi Folianio bene sit, qui propositum suum tenens opus de Federici II. vita intermissum ad umbilicum te curante perduci jubet. Ego avidissime expetto: quod ubi acceperim; & auttoris in me animi tamquam monumentum, & Syncsii amieitiæ tanquam prædem, & Folianii in bonas litteras patrocinii tamquam teslimonium babebo. Altera & ipse Ferrius lacrymis conscripta epistola ad me data Ferrariæ nonis Junii, ac suavissimis versibus doluit casum acerbissimum, quo ducem, patronum, Mœcenatem Testam am-

80

mono Ma egli già dopo la morte, non fola dalle lodi degli uomini, ma quasi dalla voce del Cielo, e da prodigj è celebrato; nè alla di lui memoria giammai mancheranno i lodatori, finchè la virtù, e le lettere saranno in pregio, e lodate. Nè è da dirsi, che ci abbia totalmente abbandonati colui, che ci lasciò il suo Comentario della vita di Federigo II. Re di Sicilia, opera d'ingegno persetta, e con industria limata; e di cui ci restano tanti egregi fatti, e scritti.

Questa opera postuma non solo aspettarono i letterati, ma domandorono. Ecco tra gli altri ciò, che a me scrisse il Chiarissimo Abate Girolamo Ferri Professore d' Eloquenza, e di Antichità nella celebre Universiçà di Ferrara con sua fresca lettera in da-ta di Lonzano addì 16. dello scorso Agosso. Dia il Signore ogni bene, e il buon die al Vicerè Fogliani, che persistendo nella prima risoluzione comanda, che l'opera interrotta della Vita di Federigo II. sia al felice termine per tua cura condotta. Io con fomma avidità l'aspetto, la quale quando avrò ricevuta, terrolla come uno monumento dell' animo dell' Autore inverso di me, come una sicurtà dell'amicizia di Sinesso, e come un testimonio del patrocinio di Fogliani verso M

plius in vivis non censemus. Quum, ait ille, ob fallacem expectationem meam! de vesira, de nostra, de communi calamitate. Romæ nunciatum, que merito quereretur tanto
in Præsute jacturam maximam secisse or rem Christianam, o literariam, iis antissis
ornamentis, o præsidiis, que non tam sacile compensari possint. Hic volupe mihi est
de laudatis carminibus pauca proferre ad nostri doloris levamentum.

Nemo tamen magis indoluit, quane Ferrius, illo

Sublato. Retiquum quid sibi consilii.
Prasidii. decoris? Spes concidit omnis in uno.
Phabe vale; frustra culta Minerva, vale,

Carmina quid prosunt, quid sacras saada per artes

Edocta insuecis ire, redire modis?

Non sua labentem pietas, non insala tenit:
Improba mors tantum, prob dolor! ausa scelus!
Luget & nunc Bibliotheca publica Panormitana, jam diu, multumque desiderata, cujus

le buone lettere. Con altra pistola scritta con lagrime inviatami da Ferrara addi di Giugno, e con dolci simi versi ei pianse l' infortunio acerbissimo, per cui non contiamo più nel numero de viventi la Scorta nostra, il nostro Protettore, e Mecenate Testa. Quando . dice egli , oh mia fallace aspettazione! arriva la nuova della vostra, della nostra, e della comune sventura in Romi, che giustamente dolevasi di avere la Repubblica Cristiana, e letteraria satta nel Prelato una grandissima perdita, essendosi perduti quegli ornamenti, e presidi, che non si possono tanto agevolmente compensare. Quì mi piace produrre pochi de lodati versi in alleggiamento del nostro dolore.

Nessun però tanto si dolse, quanto Il Ferri, morto lui. Che di consiglio, Di presidio, e d'onor gli resta al mondo? Ogni speme in un sol caduta è in sondo. Apollo, addio. Minerva indarno colta, Addio. Che più giovano i versi, e giova L'alma diva Eloquenza industre, e dotta Di gire, e ritornar per le sacr'arti In varia tempra, inustata, e nova? Non Mitra, o sua pietà gli porse asta, Nè gli se scudo in vacillar sua vita. Morte crudele, ahi lasso! ardì cotanto.

Pian-

promovendæ inter alios ad studiorum præsidium, ac ejus Principis Urbis gloriam, & ornamentum auctor suit. Extant tamen suæ in cam sidei, & clientelæ monumenta in duabus marmoreis tabulis, in quarum una inscriptionem de ipsius Bibliothecæ institutione, & in altera leges nitide, & eleganter ipse exaravit. Ita aliena, ut sua, ornare studebat, curabatque, ut pro suo quisque instituto prosiceret. Restat, ut unam, & alteram Inscriptionem referam, in ejus sunere exaratas, & jam insephemeride Florentina editas num. 28. Col. 442. 443. elapso anno MDCCLXXIII.

Inscriptio ad januam majoris Templi.

Francisco Testa Patritio Herbiten.

Pontifici primum Syracus.

Deinde Monregalen.

Supremo Fidei Quasitori,

XIIviro Regni Sicilia,

Pastori Santtissimo,

Et de Ecclesia, de Regno,

Optime merito

Deque Litteraria Republica

Piange or pure la Biblioteca pubblica di Palermo, da molto tempo defiderata, la quale e' fu de primi fra gli altri a promaove-re in ajuto degli Studj, e a gloria, ed ornamento di quella Capitale Città. Restano perd della sua protezione inverso di essa i monumenti in due tavole marmoree, in una delle quali d' ha la sua iscrizione dell' erezione della slessa Biblioteca, e nell' altra le leggi con nitidezza, ed eleganza da lui descritte. Così le cose altrui, come le proprie, ingegnavasi di abbellire, e proccurava, che siascuno secondo il sao instituto s'approsittasse. Mi rella a riferire l' una, e l'altra Iscrizione fatte nella sua morte, e già pubblicate nelle novelle letterarie di Firenze al num. 28. Col. 442. 443. dell' anno scorso 1773.

Iscrizione posta alla porta della Cattedrale.

A Francesco Testa Patrizio di Nicosia,
Prima Vescovo di Siracusa,
Poi Arcivescovo di Monreale,
Supremo Inquistiore,
Deputato del Regno di Sicilia,
Pastore Santissimo,
Benemerito della Chiesa, del Regno,
e della Repubblica Letteraria,
Esequie.

Francisco Testa,
Pontifici Monregalen.
Viro ad virtutem nato
In communi totius Regni luctu
Hoe Monum.
Ponimus.

Vixit annos LXIX. dies VI.

FINIS.

to the second of the second of

1.13

Trizione al Feretro intenda A Francesco Testa, Arcivescovo di Monreale, Comonato alla virtù, Nel comun pianto di tutto il Regno.

Questo Monumento Poniamo. State of the

ariner in Libration

Visse anni 69; e giorni 6. in pace. while one of

J. 63. C. L. & Bar. THE FINE COLUMN

Silvens is fix

| -  |      |
|----|------|
| Er | rors |

## Correxioni

|                                                        | . 1 7                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| pag. 9. comparsa                                       | comparsa, l'uno      |
| 7 7 3 3 7 10                                           | ministro delle cose  |
|                                                        | lacre e l'altro del- |
| A WILL AND THE AND | la miultinia         |
|                                                        | la giustizia.        |
| pag. 37. f. cui                                        | a cui                |
| pag. 37. au picciola                                   | fu picciola          |
| pag. 47. dommi                                         | dogmi                |
| pag. 63. Corleone sua                                  | Corleone di sua      |
| pag. 84. marore                                        | mærore               |
| pag. 84. expeficum                                     | expositum            |
| pag. 85. seppelliro                                    | Seppellirlo          |
| 1-2. c). J. [[                                         | 4.11.                |
| Errata                                                 | Corrige              |
| pag. XX. Joannem                                       | 3 Franciscum         |
| Grimaldum                                              | ] Grimaldum          |
| pag. XXI. judicim                                      | 3 judicium           |
|                                                        | 4                    |
| Errata                                                 | Corrige              |
| Pag. VIII. legatic                                     | ] legationis         |
| Pag. 40. Cardinalis Fran                               |                      |
| Arshiepiscopi nomine                                   | ] Farnesium Ar-      |
| vary government                                        | ] chiepiscopum.      |
|                                                        | ] data               |
| Den Gate il nome                                       |                      |
| Pag. 43. fotto il nome                                 | ] diretta al nome    |
| Pag. 52. ad annum                                      | ] ad triennium       |
| Pag. 53. più d' un anno                                | ] più d' un trien-   |
|                                                        | ] nio.               |
| Pag. \$8. lonzani                                      | ] longiani           |
|                                                        | -                    |

1550893

16

.......





